## DELLA

# PUCEOSINA

DELLA FILOSOFIA

DEL GIUSTO E DELL'ONESTO

ANTONIO GENOVESI.

TOMO TERZO.

NAPOLI
PER SAVERIO GIORDANO
. 4859.

# big" dings

4 - v

A Company

•

#### DELLA

# DICEOSINA

O SIA

### DELLA FILOSOFIA

DEL GIUSTO E DELL'ONESTO.

#### LIBRO SECONDO.

DE' DOVERI PRELIMINARI.

Si è veduto nell'antecedente libro chi è l'uomo, e di qual natura fornito; ch'egli nasca con certe proprietà così sue, come egli è desso; che la legge dell'universo, donde gli vengono, gliele garentisca; che quindi nasca un diritto naturale di servirsi di queste proprietà e di quella porzione degli elementi che corrisponda a suoi bisogni, per la sua felicità, vale a dire per avere qua giù il minimo de' mali ; e perciò quella medesima legge del Mondo, per cui ciascuno ha un tal diritto, vieta che l'uno offenda l'altro, e comanda, che l'uno, quanto sa e può, soccorra l'altro, dove sia nel bisogno. Di qui nascono tutt'i doveri generali degli uomini, così quelli che son detti di giustizia, come quelli che abbiam chiamati di reciproco soccorso. Ma siccome l'uomo nè nasce dalla terra, siccome fungo, nè può viver solo; dalle varie unioni degli uomini nascono certe modificazioni del dirit-

# deriamo prima lo stato naturale degli uomini.

Dello stato naturale degli uomini, e del Sociale specialmente.

S. I. Questa parola stato non significa che una certa modificazione di un essere qualunque, per la quale viene a contraddistinguersi da ogni altro. Si possono distinguere tre sorti di stati, metafisico, fisico, morale. Ogni Essere creato è di sua natura finito e limitato, ond'è che costi di ente e non ente, cioè che si debba in quello considerare quel che è e quel che non è. Questo dicesi stato metafisico.

§. II. Ma ogni ente avendo di molte proprietà per cui è quel che è, ed essendo queste proprietà limitate, anch' esse sono tutte modificabili. Se queste modificazioni nascono datla legge meccanica del Mondo, formano lo stato fisico: se dalla legge morale, sia di natura, sia civile, costituiscono uno stato morale. Così l'uomo in quanto essere finito è nello stato metafisico: in quanto maschio, o donna; giovane, o vecchio; stupido, o scaltro, è nello stato fisico: in quanto marito, o moglie; principe, o suddito; nobile, o plebeo; laico, o clerico, è nello stato morale. Lo stato metafisico è soggetto alla legge metafisica dell'universo, la qual'è l'ordinamento degli esseri finiti pel bene del tutto. Lo stato fisi-

co lo è alla legge meccanica, la qual'è, che gli esseri finiti ed attivi, che compongono un tutto ordinato, sieno sottomessi alla legge della collisione delle forze. Lo stato morale finalmente è soggetto alla legge morale, cioè che il diritto di ciascuno sia salvo per la felicità del tutto e delle parti. Lo stato metafisico nasce dall'impossibilità dell'essere una creatura infinita: il fisica del metafisico: il morale da ambidue.

6. III. Ma vi sono due stati morali rispetto all' uomo, uno naturale, l'altro civile. Nello stato naturale l' uomo non è soggetto che allo stato fisico ed alla legge generale dello stato morale. La prima questione adunque, che qui ci si presenta, è: Fu mai l'uomo, o può essere stato nello stato bestiale? Questo stato bestiale consisterebbe ne'seguenti punti: 1.º che gli uomini fossero stati quadrupedi: 2.º elingui, cioè senz'aver parole articolate: 3.º senza idee chiarodistinte, ma tutte confuse, come nelle bestie: 4.º senza conoscimento del giusto e dell' ingiusto. Monsieur de l'Ametrie ha scritto e sostenuto che questo sia stato il primo grado degli uomini di tutte le Nazioni. Il Signor Vico nella sua Scienza nuova n'eccettua i soli Ebrei.

§. IV. Il primo argomento che io ho da dimostrare, che ciò ne può essere, nè sia mai stato, è quello che si trae dalla storia de' popoli selvaggi. Perchè per quanti se ne sieno conosciuti, non si son trovati in nessuna parte uomini quadrupedi, elingui, senza nessuna idea chiaro-distinta, senza verun senso di giustizia, o d'ingiustizia. Se l'uomo per sua natura nasce e tende allo stato bestiale, siccome pretende questo Francese, dond'è che in nessuna parte della terra pio de ragazzi, rovati na gri orsi nene foreste dell'Annoverese e della Livonia, escono dalla nostra controversia: r.º perchè non erano ancora adulti: 2.º perchè avevano avuta una educazione fuori della loro spezie; educazione per-

ciò tendente a difformar la natura.

6. V. Il secondo argomento è dedotto dalla natura medesima dell' uomo. E primieramente la forma del corpo ripugna all' andar carpone a quattro piedi, siccome si è detto altrove. Secondariamente di tutti gli animali il solo uomo è capace d'idee chiaro-distinte. Dunque egli solo è capace di lingua, di ragione, di libero arbitrio : essendo le sole idee chiaro-distinte il fondamento di tutte tre queste proprietà. Non è vero che le bestie non parlano per mancanza d'organi atti al parlare; ma perchè essendo le parole i segni dell'idee chiaro distinte, ogni animale ch'è destituito di queste idee viene impossibilitato a parlare. Dunque se l'uomo per sì fatte proprietà è costituito in una spezie di animali essenzialmente distinta da tutte le spezie delle bestie, seguita che non ha potuto mai vivere nello stato puramente bestiale, non altrimenti che un cerchio non ha potuto esser mai quadrato, ripugnando fra di loro le essenze.

§. VI. Il terzo argomento è quello che si deduce dalla prima educazione. Ci debb' esser manifesto, che niun uomo potrebbe scampare la morte, se non fosse educato fino agli otto o dicci amni da coloro, che l'han generato. Questa educazione porta seco de'rapporti reciprochi tra gli educatori e gli allievi, a'quali non si può corrispondere da nessuna delle parti, senza che am-

bedue abbiano di que'rapporti idee chiaro-distinte, o almeno chiaro-confuse. Queste idee esigono de segni; è di segni più confacenti e facili sono i suoni articolati. È per conseguenza impossibile che un fanciullo educato da' genitori fino agli otto anni non acquisti una lingua, non abbia una serie d'idee chiare, e non cominci a ragionare e sentirsi libero. Dunque lo stato bestiale dell' uomo ripugna alla sua educazione.

S. VII. La seconda quistione è: Poiche l'uomo non può essere nello stato bestiale, qual debba essere il primo stato naturale del genere umano? Rispetto all' uso di ragione debb' esser quello ch'è lo stato de' fanciulli intorno agli anni della pubertà nelle Nazioni culte. Gli nomini adunque ne primi e selvaggi tempi delle Nazioni dovettero essere in gran parte tutti senso, fantasia e moto: la ragione astratta ed universale, e perciò le teorie delle scienze e delle arti dovettero loro essere ignote. Le fatiche metodiche e posate, siccome a'nostri fanciulli, non potevano esser di loro umore. La lingua era scarsa e povera: i costumi semplici; ma misti di subite ire e subite paci. Dovettero amar di vivere più di preda che di fatica, siccome i nostri ragazzi i quali a niente pensano più sottilmente che a'furti domestici. Questa teoria è confermata dalla storia delle Nazioni selvagge, così antiche, come moderne. L'antico stato della Grecia era a questo modo, siccome il dimostra Tucidide nel primo libro della guerra del Peloponneso. Tali erano gli antichi Tedeschi, la cui vita e costumi è descritta da Tacito nell'opericciuola de mori-bus Germanorum, e tali eziandio son tutt'i popoli selvaggi che oggi giorno conosciamo.

§. VIII. Platone nel terzo libro delle leggi ci dà questa cagione di un tale stato di tutte le Nazioni antiche. Dice adunque, che dopo il gran diluvio che disertò la terra tuttaquanta, non vi rimasero che poche famiglie di pastori o cacciatori, sparse qua e là per le cime de monti più alti, dove si ricoverarono dall' inondazione. Quivi vissero spaventate e meschine, per quattro o cinque secoli, vivendo di caccia e di pastura di animali. Poi moltiplicatesi a poco a poco, 'nè loro bastando i monti, si ardirono di scendere nelle vicine valli. Quivi ancora cresciute in numero, dilataronsi ne' piani, incominciarono a coltivar la terra, ed a gustare una vita più stretta e socievole. Finalmente dopo mille e cinquecento anni al meno, scesero nelle maremme, conobbero il mare, fabbricarono de' vascelli, ed incominciarono a vivere altre di piraterie, altre di commercio e di arti. Lucrezio nel quinto libro de natura rerum ci fa un' orribile dipintura di quelle prime famiglie, ceppo di tutte le Nazioni ora culte.

S. IX. Lo stato poi morale delle famiglie sparse e non aventi ancora imperio civile, fu stato di perfetta egualità. Non essendovi imperio, non vi doveva essere distinzione di ceti. Era ignoto il vocabolo di nobile, o di plebeo. Tutti erano cacciatori, pastori, pescatori, agricoltori, siccome sono oggi i selvaggi dell'Asia e dell'America. Ignoti ancora erano i vocaboli di padrone e di servo: ignoti i magistrati, le leggi e le pene civili, i pesi civili cet Il diritto della natura era eguale in tutti, e la sola legge di natura, acerba ancora, nè hene sviluppata ne duri e feroci cuori, regolava le loro azioni: le pene de' delitti non erano che amebe, cioè taglioni.

§. X. Ma in questo stato vi era un imperio naturale e tanto più forte e vigoroso, quanto era ignoto l'imperio civile. Questo imperio era il paterno, perchè ogni figlio, essendo un'accessione de' genitori, naturalmente nasce sotto il loro governo. Nam cum legitimae nuptiae factae sunt (dice Celso nella legge 19 de statu hominum), patrem liberi sequuntur. Ben è però che si consideri che questo imperio paterno era imperio signorile fino a che durava l'infanzia de' fanciulli, misto di regio nella prima gioventu; e civile e repubblicano in una maggiore età: del che sarà

poi detto ampiamente a suo luogo.

S. XI. Chiedesi: Se gli uomini viventi nello stato puramente naturale, può dirsi che vivano in una naturale città di tutta la terra, nullis circumdata moeniis, come dice Cicerone? Questa Città è derisa dal famoso Samuele Coccei; percioachè, dic'egli, essendo ogni Città un corpo formato per un patto sociale, non è egli assurdo il dire, che tutte le famiglie, che ingombrano d'ogni intorno la terra, abbiano fra esse convenuto di formare una sola Città? Questa decisione è un sofisma fondato su l'ambiguità della parola Città. Questa parola si può prendere nel senso civile e naturale. Nel senso civile richiede un contratto sociale; ed a questo modo non può dirsi che la terra tuttaquanta sia una Città. Nel senso naturale non significa che un rapporto di egualità di natura e di diritti, che la natura medesima ha posti tra tutti gli uomini di qualunque tempo e luogo. Or questo rapporto è vero; e le due leggi del rapporto: Non offender nessuno: Studiati di soccorrere chi ha bisogno, sono anch' elle vere, reali, necessarie. Vere, perchè fondate nella natura medesima : necessarie, perchè dalla loro osservanza nasce e si conserva la felicità del genere umano. Danque la Città natu-

rale non è un ente di ragione: ... the may contat

S. XII. Le Città civili, dette repubbliche, regni, imperi ec. non han potuto nascere, nè si conservano che per un patto sociale, espresso o tacito, tra molte famiglie, pel quale si stringono fra loro e col capo. Il fine generale di tutte le repubbliche è la mutua sicurtà e felicità alla quale, oltre al legame della legge di natura, son tutt' i membri obbligati per nuovi patti e per esplanazioni della legge generale. La causa impulsiva generale è la debolezza e'l bisogno di ciascuno individuo. Ma molte han potuto essere le occasioni, per le quali le sparse già famiglie ed indipendenti siensi uniti in un corpo e creatosi un governo. r.º. Molte famiglie discese da un medesimo stipite; come le Tribu Giudee da Abramo, han potuto essere solleticate dalla carità del sangue ad unirsi e rimanere sotto un medesimo capo : 2.º il timore e'l pericolo in cui è forza che vivano le famiglie disperse, ha potuto riunirle e legarle insieme: 3.º qualche uomo savio ed amante del ben degli nomini pote per l'incanto del sapere congregarle: 4.º un ambizioso d'imperio, unitosi prima con molta gente feroce e guerriera, potè obbligarle per forza.

S. XIII. Ogni Città i o Repubblica, o Regno, o Imperio non è che un corpo, e con ciò una persona morale. Dunque ella ha tutti i diritti ingeniti o acquistati che convengono alla persona. E siccome nelle persone naturali la vita, conservazione e felicità dipendono dall' unione di tutt'i membri, dalla forza dell'appetito che genera

il moto, e dalla ragione che presiede all'appetito ed a'moti; così è necessario che ne'corri politici le famiglie comprendano, essere del comune interesse che l'une sieno all'altre il più strettamente che si può legate per la giustizia e la beneficenza. Appresso, che vi sieno delle leggi civili spiegatrici della naturale, affinche vi preseggano, come mente e ragion comune del corpo, perchè ciascano sappia ciocchè debba fare. e da che astenersi. Finalmente che vi sieno de'premii per le virtù che generano l'appetito e'l moto, e delle pene pronte che frenino i falsi appetiti ed i moti nocevoli all'armonia del tutto.

S. XIV. Nascono qui due questioncine; la prima: È meglio per l'uomo vivere in un corpo civile, o conservare nello stato di natura la sua primitiva indipendenza? E dico, ch'è meglio senza niun paragone il primo. Perciocchè nello stato di natura, per la feroce e rozza educazione, e per non esservi niuna pena sensibile ed innanzi agli occhi di tutti che ritenga i falsi appetiti, niun uomo ha alcun dirttto sicuro e certo, tutti essendo esposti all' invasione del più forte. Ma nella Città civile l'uomo cede ad una parte de'diritti in favore del pubblico, ed è per la forza delle leggi e del governo sicuro dell'altra. Ed ancorchè il mal costume di molti e la forza del temperamento di alcuni l'esponga spesso a de'timori e delle ingiustizie, non è però facile che lo spogli di tutto; ed oltre a ciò vi ha sempre più mezzi da cautelarsi.

§. XV. La seconda è : Vi può , o debb'essere, in una repubblica famiglia alcuna o collegio esente dalle comuni leggi e dal supremo imperio? E rispondo ad ambeduc di no. Una famiglia o un collegio di persone esente dal comune imperio è ella medesima un corpo politico indipendente ; dunque non è legato all'altre parti ; nè ha con quelle verun rapporto civile. Una tal parte è di ostacolo al pubblico bene, impedendo l'unione di tutte l'altre parti, non altrimenti che una goccia d'aria frapposta tra il mercurio d'un barometro ne impedisce tutto il moto. Appresso, niun uomo nasce in un corpo civile, il quale per patti taciti non sia legato a tutti gli altri. Essendo questo il patto primitivo e generale, sopra cui è fondata la repubblica, non si può per altri patti susseguenti disciogliere, a men che non si esca del corpo. Donde seguita che in niuna ben costituita repubblica vi dee o può essere famiglia non soggetta alle comuni leggi ed al comune imperio; e che la sorgente dell'immunità di certe persone e collegi non può essere che la pubblica maestà dell'imperio a cui ogni giurisdizione particolare debb'essere sottoposta.

### CAPITOLO II. a real may let you ergo the rivery minustra

li

ľ

Del primo fondamento delle Repubbliche, che son le nozze. named a land

6. I. La storia del genere umano non ci presenta veruna Nazione la quale sia legata per un patto sociale e sottomessa ad un governo che non sia fondato sopra i tre seguenti fondamenti : Nozze , Culto religioso , Imperio civile. La ragione dimostra il medesimo. Imperciocche senza nozze non vi possono esser famiglie, nè senza famiglie corpo civile. Senza imperio non vi è legame esterno che stringa e mantenga unite le famiglie, essendo gli uomini corpi elastici e presti a risaltare, dove una forza comune non li prema e faccia lor prendere la forma socievole. Finalmente senza culto religioso l'imperio manca del principal suo sostegno, ch'è il sagro rispetto jeron menos, dice Omero; ed il corpo civile non ha che niuno o piccolo vincolo interno.

6. II. Le nozze sono per tre aspetti considerate, cioè per quello della legge naturale, pel modo che loro dà la civile, e per la dignità in cui le solleva la Religione. Noi non ne tratteremo qui che nel primo senso. Adunque le nozze in natura non sono che un contratto sociale d'un maschio e d'una donna, contratto destinato a due gran fini , l'uno de' quali è la propagazione della specie, l'altro il piacere della vita compagnevole, d'un reciproco soccorso. Siccome le nozze sono uno de' più stretti gradi di amicizia che si contragga dagli uomini, e la perfetta amicizia richiede che tutto sia comune tra gli amici; di qui è che a tenore di questo contratto e della sua natura è stato ben detto da' Giureconsulti Romani, e stabilito per le leggi civili, le nozze essere communionem omnis divini, humanique juris. Appena dunque si possono chiamar nozze, dove il contratto di società non è di perfetta co-

§. III. A chi convien egli il diritto di contrar nozze? Non ci è plù facile risposta: ad ognuno che sia nato uomo, purchè egli medesimo non vi abbia volontariamente rinunciato per qualche necessario o utile patto. In fatti l'autor del Mondo lo ha assai dimostrato pel fatto medesimo della creazione. 1.º Ogni persona nasce fornita de-

munione ed amicizia.

gli strumenti da generare. Cui bono? 2.º Ognuno sente gli stimoli della Venere genitale. 3.º Ognuno ha bisogno di una compagnia e di un'amichevole e stretta compagnia. Non è più necessario il sole, il fuoco, l'aria, l'acqua alla vita umana, dice Cicerone, di quel che sia una verae stretta amicizia che ci possa soccorrere in ogni nostro bisogno e partecipar con esso noi di tutt'i nostri beni e mali. Che farem dunque a' Manichei, i quali si eran dati ad intendere, le nozze non essere un'invenzione del Dio buono, ma bensì del malo Genio, e per propagare tra gli uomini gli odii, i sospetti, l'ire, le guerre, le desolazioni, e tutte le corporee fedità? Essi si voglion mandare alle piccole case de' matti. Sebbene crederem noi che coloro i quali parlano in questa maniera, sien poi così puri, come mostrano di volere esser creduti? In ogni cosa si vuol credere più alla forza della natura che non alla lingua umana la quale può e suol essere menzognera.

§. IV. Ma ecco un' altra questione : Sono essi tutti coloro che ci nascono, obbligati per una legge naturale a contrarre delle nozze? Ogni obbligazione nasce da qualche diritto che altri abbia contro di noi. L'obbligazione adunque del tor moglie dovrebbe in noi nascere da un diritto che gli altri uomini avessero su di noi. Ogni diritto nasce o dalla natura, o da fatti, o da patti. Un patto generale tra tutti gli uomini, pel quale siensi obbligati a tor moglie, è una chimera. Nè vi è fatto alcuno universale per cui tutti ci abbiam potuto obbligare. Dunque l'obbligazione di tor moglie non può nascere nè da un fatto, nè da un patto generale. Resta il diritto ingenito, il quale, essendo di due maniere, di giustizia e di reciproco soccorso, viene ad essere escluso il primo, per la ragione, che chi si astiene dalle nozze, non fa male nessuno agli altri uomini. L'obbligazione adunque di cui parliamo non porebbe, nascere che dal diritto di soccorso. Ma a questo diritto siamo obbligati di corrispondere colle seguenti condizioni: -1.º purchè non facciam male a noi medesimi: 2.º purchè non ci sia altri che il faccia: 3.º purchè il soccorso non faccia male a nessuno: 4.º purchè il soccorso non privi il genere umano di un maggior bene. È dunque lecito cedere al diritto delle nozze.

6. V. Si è detto che le nozze sono un patto. Dunque non si contraggono che per mutuo consenso, e perciò coloro i quali non possono consentire, neppure possono contrarre delle nozze. Questo impedimento può nascere o dall'animo, o dal corpo, o da ambidue insieme. Dall'ani-. mo, come ne'matti : dal corpo, come ne' privi degli strumenti di generazione : da ambidue, come ne' ragazzi, per la debolezza dell'animo e del corpo. Di qui è che le leggi civili vietano le nozze agl' impuberi ed agli eunuchi. Quanto appartiene a' vecchi, la legge Papia proibì alle donne oltre al cinquantesimo anno ogni matrimonio; perchè costa per la fisica, che oltre a quella età le donne non son atte a generare. Ma perchè per la storia naturale ci è manifesto che anche i vecchi decrepiti possono generar de' figli , niuna legge civile ha loro proibito di prender moglie, Gli altri popoli, siccome noi Cristiani, considerando, che il fine delle nozze non è la sola generazione, ma la vita socievole altresì, la quale rispetto al bene delle persone

14 LA DICEOSINA LIB. W, CAP. II. debb' essere di maggior pregio, che il primo fi-

ne, abbiamo annullata la legge Papia.

6: VI. Gran questione è stata ed è tuttavia : Se il patto nuziale possa o per mutuo dissenso o per qualsisia altra cagione disciogliersi. In legge di natura ogni patto può per mutuo dissenso disciogliersi, purchè il discioglimento non nuoccia direttamente ad un terzo. In oltre quando l'una delle parti non è più in istato di adempiere alla sostanza del patto, intendesi subito disciolto: onde credono alcuni che le nozze per legge di natura non sieno dell' intutto indissolubili. Dunque per legge di natura le nozze non sono dell' intutto indissolubili. Ma le leggi civili de' popoli hanno secondo i tempi ed i luoghi, e delle volte secondo i capricci, allargata o ristretta la potenza di scioglierle. Tra i popoli selvaggi e barbari le mogli sono in conto di serve, e'l marito le cambia come gli piace. Nella Repubblica Ebrea se incominciavano ad ingrossarsi gli umori tra il marito e la moglie, la legge permettea di comparire in giudizio e ripudiarla. I ripudii ne' tempi culti di Grecia, ed in Roma circa i tempi di Augusto, erano frequentissimi e permessi. Cicerone filosofo, stoico, e vecchio, per un po' di dote fresca ripudiò Terenzia. In tutta l'Asia il ripudio è permesso e facile. La legge Cristiana vieta il ripudio, salvo in caso di adulterio. La Chiesa Greca ha intesa questa legge così quanto al toro, come quanto al vincolo: ma la Latina il restringe al solo letto. Il Re di Prussia, Federico II, nel suo nuovo Codice Fridericiano, ha rinnovate le leggi ebree, e facilitato il ripudio.

§. VII. Poichè le famiglie unironsi in corpi

civili, le nozze, le quali prima erano del solo diritto naturale, divennero, siccome tutti gli altri patti e contratti, sottomesse alla legge ed imperio civile. Perchè ne corpi politici avendo gli uomini minor libertà naturale, per reciproco accozzamento delle famiglie, che richiede una certa moderazione del diritto di natura, loro non può esser permesso di far tutto quel che potrebbero nello stato di natura, nè a quel modo. E di qui siegue che il rito delle nozze è del pubblico jus civile ; perchè appartenendo all' imperio civile il vegliare su tutto quel che può man-tenere l'unione de' cittadini, la sicurtà delle famiglie, la successione de'beni, il decoro della città ( il che principalmente nasce dalla certezza e santità delle nozze ); segue, che gli appartenga il diritto di regolarle. Per la medesima ragione l'educazione de'figli ne'corpi civili appartiene più all' imperio che alle private persone, non essendovi cosa tanto importante alla pubblica felicità, quanto l'educazione. Dond'è che tutt' i collegi de'giovani, le scuole, i Maestri sono nell'immediata ispezione de' Sovrani; di che sarà poi detto.

§. VIII. Tornando ora alla natura delle nozae, chiedesi: Le nozze sonosi un patto fra duche non possono per natura consistere tra più persone? Le nozze d'un uomo con più donne chiamansi con greca voce poliginia, e polizamia, e quelle d'una donna con più maschi poliandria. Proibisce ella la legge di natura sì fatte nozze? L'une e l'altre son fra noi vietate dalle l'Evangelio, da'Canoni della Chiesa universale, e dalle leggi civili. Ma la poliginia fu'già in uso presso gli Ebrei, ed è ora in tutto il resto del-Gen. Dic. Vol. III.

le Nazioni, fuorchè tra' Cristiani. La poliandria non si è trovata praticarsi, che tra pochi selvaggi antichi, o moderni. Se il regno delle Amazzoni fu mai in terra, che io difficilmente mi do ad intendere, era quello un popolo, dove la legge fondamentale era la poliandria, ma vaga.

6. IX. Io credo, che tanto l'une, quanto l'altre nozze ripugnino colla legge di natura, almeno in Europa. Perchè ogni fatto umano, che viola gli altrui diritti, è dalla legge del Mondo proibito: or tali sono l'une e l'altre nozze mentovate. La poliandria ferisce il diritto delle donne, e la poligamia quello de' maschi. Imperciocchè generando la natura un numero di maschi eguali a quello delle donne, o presso a poco eguale, siccome costa per la storia naturale dell'uomo; un uomo che sposi più mogli insieme, viene a togliere l'uso delle nozze a molti altri: ed una donna, che prenda più mariti, lascia molte femmine senza marito. Essendo il diritto delle nozze comune a tutti, questi fatti di poliginia, e poliandria vengono a ferire i diritti del genere umano; son dunque ingiusti per la legge dell' universo.

S. X. Si vuole in oltre sapere: Proibisce ella la legge naturale, e fino a qual grado, le nozze tra congiunti? I congiunti son tra loro a diversi gradi distanti, ed in diverse linee. Nella linea diritta tra il padre e la figlia, la madre e il figlio, le nozze ripugnano a rapporti naturali, e con ciò alla proprietà dello stato delle persone; ed ogni proprietà è un diritto. Imperciocchè la natura mette una disugualità morale tra il padre e la figlia, la madre e il figlio, la quale diversità richiede un altro genere d'amore, che non è

quello tra' conjugi, nato dal nostro fatto, ma poi indipendente dalla nostra volontà. Queste nozze adunque agguagliando i gradi, e trasformando l'amore in un altro genere, feriscono la legge dell'ordine naturale e confondono lo stato degli uomini. Tra fratelli e sorelle nel primo grado v'è qualche cosa del medesimo disordine. Negli altri gradi è la legge civile, che regola le nozze secondo gl'interessi del corpo civile.

S. XI. Si oppone alle superiori proposizioni, che tra le bestie, a cui la legge di natura è comune con gli uomini, secondo i Giureconsulti Romani, l'aver più mogli, o più mariti, ed anche de' più stretti congiunti in linea retta e trasversale, è costante; perchè dunque la natura il vieterebbe all'uomo, animale anch'esso? Si risponde, che la legge di natura, cioè la legge del Mondo, non è solamente comune agli uomini ed alle bestie, ma alle piante altresì ed a tutt' i corpi inanimati , imperciocchè una è la legge dell' universo. Ma nondimeno questa legge muove, e governa ciascuna cosa secondo la sua particolar natura, proprietà e rapporti; perchè altrimenti agguagliandole tutte, toglierebbe la distinzione degli esseri, e l'ordine. Or perchè le piante sono in certa limitazione d'essenza diversa da quella delle bestie, e le bestie in una diversa da quella degli uomini; sono altresì diverse le modificazioni che in queste cose provengono dalla medesima legge generale. E perciò molte cose, le quali non feriscono la natura bestiale, distruggerebbero la natura umana, mettendola al medesimo livello delle bestie.

 XII. Si chiede eziandio: Se le nozze per forza della legge di natura debban celebrarsi con certa solennità di riti? Tutte le Nazioni, anche le più selvagge, n'lanno una; e questo dimostra che vi sia una cagion generale che spinga gli uomini ad usare di tali riti. Tutti gli uomini distinguono le nozze dal concubito bestiale; perchè le nozze sono un patto solenne di società, e quello un impeto ferino. Ma come accertare un patto, e i diritti che ne nascono, senza qualche solennità o rito? Ed ecco la ragion naturale del rito delle nozze: è necessario che si accertino i diritti de'conjugi e de'figli. Ma i riti possono essere diversi, perchè gli uomini non son tutti, ed in tutt'i tempi, commossi da' medesini segnali. Alla legge civile adunque appartiene lo stabilir que' riti che son più conformi all' inte-

resse generale del corpo politico.

§. XIII. Si può in oltre questionare : Se, essendo la libertà delle nozze infinita per diritto di natura, cioè non essendo proibito a niuno di sposarsi con chi che sia fuori di que' gradi che si son detti, possa la legge civile giustamente vietarlo? La legge civile non si dee opporre al diritto di natura, ma modellarlo e reggerlo secondo che richiede il ben pubblico, suprema legge di tutte le Repubbliche. Dunque 1.º non può giustamente torre a nessuno il diritto delle nozze. Era dunque ingiusta la legge Romana, la quale vietava agli schiavi il tor moglie, e lor permetteva il contubernio, cioè una congiunzione vaga e bestiale con delle schiave, degradando la natura umana, e mettendola al pari de' caproni e de montoni. 2.º Ma, poichè ogni corpo politico ha una legge di convenienza, per cui sussiste ( per mantener la quale è necessario il serbarsi certi ordini ), può ben l'imperio civile

restringere alquanto l'indefinito diritto delle nozze. Quindi è, che la legge Giulia ( L. 44 de
ritu nuptiarum ) proibisce a' Senatori figli, nipoti, e pronipoti di Senatori sposarsi una libertina: o alla figlia, nipote e pronipote del medesimo, un libertino. Dove però, come nell'Asia, è concessa la poliginia, questa legge di convenienza è ignota, non che a' cittadini, ma a'Sovrani medesimi. In fatti non potrebbero ben consistere insieme.

§. XIV. Si richiede: V ha età alcuna a validamente contrarre nozze, e qual' è l' età fissata
dalla legge di natura? Le nostre leggi civili stabiliscono, che non si possono contrarre nozze
prima degli anni di pubertà. Gli anni di pubertà son fissati nelle donne al dodicesimo, e ne' maschi al decimoquarto. Qual ragione le movesse,
io non so dire; ma forse riguardarono all' età capace di generazione. Vero si è però, che questa
capacità, secondo che costa dalla storia naturale dell' uomo, vien prima ne' paesi caldi, ed assai tardi ne' freddi. Perchè in Africa, e nel mezzogiorno dell' Asia ordinariamente le femmine di
nove e dieci anni sono in istato di generare; e
nel Sctlentrione appena lo sono al decimosesto.

§. XV. La vera ragion dell' età dovrebbe prendersi dall' intero sviluppo della macchina; perchè servendo le nozze alla propagazione del genere umano, è difficile cli' ella vada bene, dove le macchine de' Genitori non sieno giunta alla loro perfetta maturità. Nelle spezie degli animali medesimamente veggmsi degenerare i figli in grandezza e robustezza, come si accoppiano prima dell' intero sviluppo de' corpi. Avviene il medesimo nelle piante, quando i semi, donde shuccia-

no, non son pervenuti a perfetta maturità. Ora il perfetto svilippo del corpo nelle donne non si fa prima de' 18 o 19 anni, e ne'maschi non prima de' 20 o 21. Sembrerebbe dunque, questa essere l'età dalla natura fissata per la genera-

zione, e perciò per le nozze.

S. XVI. Platone nondimeno nelle sue leggi; per un'altra assai più importante ragione, vorrebbe, che le nozze non si contraessero dalle donne prima de' 20 anni , nè da' maschi prima de' 30. La ragione è, che le nozze non solo richieggono maturità di corpo, perchè la razza umana non degeneri, siccome è degenerata da per tutto, dove non si è osservata la legge dello sviluppo de' corpi; ma maturità di senno eziandio, niente essendovi più difficile e bisognevole di maggior giudizio e sapere, quanto è il saper vivere con la moglie, ed educare e governare i figli. Merita di esser letto su questa materia un bel discorso dell' illustre Antonio Cocchi, celebre Medico Fiorentino, dato alla luce l'anno addietro 1764.

§. XVII. Si disputa: Se le nozze sieno un contratto di perfetta amicizia ed egualità, o un patto di superiorità ed inferiorità. E non si può dubitare, che non sieno un patto di perfetta società ed amicizia. Ma anche nelle amicizie e nele più strette società possono esservi de' superiori e degl'inferiori. Perchè il dettato antico, amicitia pares aut accipit, aut facit, non può togliere il diritto di prerogativa, che per natura, o patto conviene ad uno degli amici. E certamente può uno essere amico del suo Sovrano, senza intanto voler partecipare il diritto di Sovranità. La moglie è una compagna, non una

serval, così per natura, come per patti; ma essendo ella ordinariamente così quanto al corpo, come rispetto all'animo assai più debole che non è il maschio, viene con ciò ad essere naturalmente sotto il governo del marito; perchè nelle picciole società la legge di natura concede l'imperio sempre al più forte ed al più savio. E quindi è che nelle bestie eziandio se ne veggano delle manifeste tracce; perchè vedrete il topo regnare tra le vacche, il caprone tra le capre, l'ariet tra le pecore, il gallo tra le galline ec.

§. XVIII. La prima virtù, di cui è necessario essere armati i conjugi, e farne spesso uso, è la pazienza. Imperiocchè siccome è difficilissimo rinveuire due persone d'un medesimo volto e della stessa fisonomia; così non è possibile che abbiano una medesima maniera di pensare, ed una uniformità di costume. Nella difformità de' temperamenti, de' pensieri, degli appetiti e gusti delle maniere di agire, per vivere in pace, si vuol tirare all'unisono il più grande, e tollerare il meno importante. Senza questa virtù scoppia subito la nimicizia e la guerra.

§. XIX. La seconda virtù è l'amicizia, la quale si vuol distinguere hene dall'amore; imperciocchè l'amore è una passione macchinale, la quale non dura che poco tra' conjugi; ma l'amicizia è un affetto ragionevole, nascente da considerazione e da scelta. Io non chieggo che i conjugi sieno perpetuamente l' uno innamorato dell'altra; troppo è difficile, per non dire impossibile: ma ben debbono, e possono essere amici. E perchè l'amicizia non nasce, nè si radica che tra animi amanti di gentilezza e di virtt, siccome ha ben dimostrato Aristotile; i con-

jugi, per poter essere e vivere amici, debbono studiarsi di essere gentili e virtuosi, ed appartare dalla mutua loro conversazione ogni atto. trattamento, parlare, che sa più del bestiale che dell' umano. Quel massimamente deve alimentar l'amicizia, il non esservi segreto alcuno, in quel che appartiene alla famiglia, che non sia aperto ad ambidue, perchè la diffidenza genera sospetto, ed il sospetto turba l'amicizia. Ho detto in quel che appartiene alla famiglia, perchè se il marito sia in qualche carica civile o militare, o gli sia stato confidato amichevolmente qualche segreto, che non tocchi lo stato della famiglia, o se sia un segreto appartenente ad altra amicizia, che non è quella della famiglia, è un traditore se il comunica alla moglie; essendo le donne per natura come molto curiose, così facili a disvelare il loro cuore.

6. XX. I conjugi sono amici per natura e per iscelta; e tra gli amici ogni bene ed ogni male vuol essere comune. Anzi niente tanto alimenta l'amicizia, quanto quel partecipare cordialmente d'ogni piacere e dispiacere dell'amico; conciossiachè venga di due cuori a farne uno. E di qui è che i Tedeschi antichi usavano per caparra nuziale mandarsi reciprocamente un pajo di buoi legati al giogo, un cavallo imbrigliato; ed un' asta, siccome narra Cornelio Tacito de moribus Germanorum: volendo co' buoi significare, che il peso della famiglia fosse a portarsi da ambidue : coll' asta, che dovesse l' uno difender l'altro : col cavallo , che dovesse l' uno seguir l'altro. L'antica formola de' Latini era: Ubi ego Cajus, et tu Caja.

5. XXI. Finalmente essendo i conjugi amici,

e quanto all'uso conjugale per patti l'uno dell'altro; seguita che ogni atto, o pensiero, che divide quell' unità di amici, o scioglie quella suggezione de' patti, sia disonestissimo ed ingiustissimo. Quel dividere adunque l'amore, o darsi in preda ad altri che al marito, è delitto capi-tale in ogni famiglia. I Romani aveano perciò dichiarato l'adulterio delitto pubblico; ed i selvaggi medesimi Uttentotti il puniscono di morte. Fra gli Ebrei si lapidava l'adultera. In tutte le Nazioni è infame. Credo anch'io che vi sia qualche cosa di fisico, per cui l'adulterio debba essere in orrore, ed è perchè le varie congiunzioni vengono a formare de' mostri nelle famiglie, e ciò vale a dire generano ne' figli un temperamento misto di diversi, che si oppone all'unità ed armonia delle famiglie.\*

§. XXII. Io ho considerate le nozze più da filosofo che da giureconsulto, cioè quali e come elleno sono per natura. Ma siccome ne corpi civili tutt' i dritti delle persone, e tutte le loro azioni e non azioni, patti, contratti ec. ricevono un modellamento, a fine di uniformarsi all'armonia pubblica, donde nasce P unità del corpo; così vi sono soggette le nozze medesimamente. Ogni uomo, che ama di essere compiutamente giusto cd onesto, vi si dee per tutt' i versi uniformare. Omnis pars, dicea geometricamente S. Agostino, toti suo non congruens,

turpissima.

#### CAPITOLO III.

Della Patria potestà, e de' diritti ed officj paterni.

6. I. Tiustiniano nel libro 1.º delle civili Istituzioni , tit. 9 , dichiara , che il jus patriae potestatis, quod in liberos habemus, proprium est civium Romanorum: nulli enim alii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem', quam nos habemus. Proposizione, la qual'è falsa così istoricamente, come filosoficamente. Perchè in molte Nazioni i Padri hanno quello stesso diritto su i figli, ed anche più, che avevano i Romani, non solo tra' barbari, molti de'quali o vendono o sacrificano i figli, ma tra' culti eziandio, siccome era altre volte in Persia, o nella China. E discendendo la potestà paterna non già dalla legge civile, ma dall'ordine stesso della natura, per li costumi de' popoli culti, e per l'imperio civile viene più tosto ad essere indebolita, che rinforzata.

§. H. Il Padre adınque per legge di natura è Re nato de figli , la Madre Regina. E questo è il primo regno e sorgente d'ogni altro che sia tra, gli uomini. La ragione è , che i fanciulli han bisogno di educazione e di governo; dunque siccome l'obbligazione di educare è naturalmente ne' genitori, spignendoveli la natura, non solo tra gli uomini, ma tra le bestie altresì; così il diritto di governare non può ad altri appartenere principalmente che al padre ed alla madre. Omero ha dipinto questo natural regno

nella vita de' Ciclopi, cioè de' padri di famiglia nello stato di natura. Noi, dice un Ciclopo, non abbiamo Comizi da consultare in comune: ciascun di noi comanda, e dà le leggi

a' suoi figli.

§. Ill. Vero si è però, ch' essendovi tre sort te d'imperio, dispotico, regio, civile, siccome disputa il Principe de' Peripatetici ; de' quali il dispotico si arroga tutt'i diritti de' sudditi, il regio una parte, il civile niuna; l'imperio paterno ne' fanciulli sino agli anni della discrezione, dev'essere singolare e dispotico; non perchè que' fanciulli non abbiano tutt' i diritti delle persone, ma perchè non se ne potrebbero servire di per sè stessi se non male. E nei giovanetti dopo gli anni di discrezione, quando i figli cominciano ad avere bastante ragione da governarsi nel più facile della vita, l'imperio de' padri dev' essere regio, cioè nei punti più intrigati è difficili. Ma poichè i figli son giunti a perfetta maturità di anni e di senno, non hanno i padri altro imperio, che civile, cioè quello di esser consigliati siccome più savi e di maggior esperienza e di essere i loro consigli rispettati, ma non seguiti senza esame. I padri, dice Locke, una volta son Sovrani de' figli ; un' altra volta fratelli; finalmente figli, dove invecchiano soverchiamente.

§. IV. Chiedesi qui: Se a' padri può convenire per natura il jus vitace et necis sopra de'figli. L' avevano fra gli antichi Romani, ma deferito dall' imperio civile, siccome a Magistrati domestici. Per la medesima ragione aveano nelle loro famiglie tutto il jus del misto e moro imperio. Quest' imperii indipendenti veniva-

26 no in certa maniera ad indebolire la forza del governo civile; perchè quanto più un padre è Sovrano nella sua famiglia, tanto meno si è Sovrano nel'corpo politico. Riguardo alla legge di il jus di punir di morte non può convenire a nessuno, se non in vigore della pena del taglione. E nondimeno io non credo, che fosse espediente ad un padre ammazzare un figlio per la morte o di uno della famiglia, o di qualunque altro uomo. Perchè rispetto agli estranei non è giudice, e riguardo alla famiglia è un cattivo metodo sbarbicarne due per uno. Quindi è che Adamo, ucciso Abele, si contentò della pena di esilio contro Caino. Per la medesima ragione non credo di poter convenire a' genitori il diritto di vendere i figli per sostenersi. Perchè se la calamità vien da colpa, si vuol soffrire pazientemente : e se dal corso del mondo, si vuole adorare la divina Provvidenza.

6. V. Essendo i genitori Re de' figli, e Re nati; i quali, anche adulti i figli, ritengono certi diritti, si domanda, hanno essi il diritto, e fino a quando, di prescrivere loro leggi su l'affare grandissimo delle nozze? È un costume comune de' popoli tanto barbari, quanto culti, di non tor moglie, nè marito senza il consenso de' genitori. In Roma antica, perchè le nozze portavano l'emancipazione, non potenno contrarsi senza il consenso paterno, fino a che i figli non erano altrimenti emancipati. Usasi il medesimo in Francia: le nozze de' figli prima de' 26 anni, e delle figliuole prima de' 30 son dichiarate nulle, dove non intervenga il consenso de'genitori. A dirla non è un diritto, che loro convenga per natura, se non fino a che i figli non sono di quel senno e virtù dotati, che richiedesi a tanto negozio; ma nondimeno pel ben pubblico sarebbe a desiderare, che le leggi Romane e Francesi fossero più universalmente ricevute che non sono.

6. VI. Il diritto di patria potestà nascendo dal diritto di educare, e quindi prendendo vigore; seguita, che se l'uffizio di educare trapassa in altri, o in forza della natura medesima, siccome nell' Avo e nell' Ava, morti i genitori; o conferito per la volontà medesima del padre e della madre, siccome ne'governatori de'fanciulli e ne' maestri; o finalmente dato dalla legge civile, siccome ne tutori e curatori ; è chiaro che anche in costoro trapassa il diritto di patria potestà, e l'obbligazione di servirsene in pro di coloro i quali sono alla loro cura affidati. È perciocchè ad ogni diritto corrisponde naturalmente un' obbligazione in coloro su cui si ha del diritto, seguita che i fanciulli non altrimenti debbano riguardare i loro educatori, maestri, tutori, che come padri. Licurgo avendo per legge stabilito, che in Isparta tutt' i vecchi e gli nomini di età avessero il diritto paterno su de'ragazzi e giovanetti, conseguentemente assoggettò questi a tutte le obbligazioni che debbono i figli a' loro genitori.

§. VII. I doveri de genitori tutti nascono dal diritto di educare. L'educazione poi riguarda tanto il corpo, quanto l'anima, perciocchè dal buono stato di ambedue queste sostanze viene a formarsi l'uomo utile per sè e per gli altri, al che dee principalmente mirare ogni educatore. Ed ancorchè la forza del corpo e dell'animo dipenda moltissimo dalla natura che fa il primo impasto e temperamento di tutti gli animali, non-

dimeno quel modellare ed esercitare ciò che la natura ha fatto, può senza dubbio servir molto a rilevarne e migliorarne le forze, e dare alle cose naturali una certa forma e figura, da poter essere in grado di servir meglio a sè ed agli altri. L'agricoltura ha migliorate tutte l'erbe e gli alberi, e gli uomini han dato agli animali selvaggi nuova forma, più acconcia a vivere fra essi ed a servire all' uomo. Perchè dunque l'educazione non potrebbe fare il medesimo degli uomini? Ha dunque il torto il Sig. Rousseau, pretendendo, che l'educazione, anzi di migliorarne, ci guasti. Perchè se il dice d'una cattiva educazione, dirà quel che dicono tutti: se intende di escluderla dell'intutto, ed in vece degli allievi degli uomini, darci di que' suoi allievi della natura , mi perdoni , se gli dico , che prende le cose a rovescio, ed in vece di cicurire gli uomini, nel che è posta l'umana virtù, si studia a farli insalvatichire.

§. VIII. L'educazione nondimeno è assai più difficil arte, che non si pensa. La prima massima, che vuole avere ogni educatore, è, che per la legge dell'unione della mente, e del corpo; guasto il corpo, sia guasto tutto l' uomo. Primamente che fare d'un uomo a moncherini, d'un uomo di distorte membra, o imbecille? di uno, in cui gli organi sensorii, i muscoli, i nervi sieno offesi , o poco atti alle loro funzioni? d'uno, il cui corpo sia o soverchiamente gracile, o obeso, e di peso all'anima ? A far dunque, che non provengano di questi mostri, o lumbrici, o funghi in vecc di uomini, si vuol badare a due cose. I. Che i fanciulli incomincino ad amar la temperanza, e vi si assoggettiscano per abi-

to: a soffrire di quando in quando la fame, la sete, il freddo, il caldo, il disagio: ad esser privi di certi piaceri, che più amano: a loro mettere in testa, che vengono in un mondo, dove si ha a combattere perpetuamente col dolore, onde loro convenga armarvisi per tempo. II. Che amino gli esercizi laboriosi, per cui le membra s' indurano e vengono robuste. Gli antichi Greci e Latini aveano ben intesa questa regola : imperciocchè i loro fanciulli sin da' primi anni esercitavansi ogni giorno al corso, alla lotta, alla caccia, all'esercizio dell'arme, al nuoto, ed a tutti quegli esercizi che chiamavansi ginnici, cioè fatti alla nuda, e palestrici, cioè consistenti nel tirar de' gran pesi. Questa era la scuola della robustezza e della sanità. Ma conosciute le grandi Città, il lusso e la morbidezza, non si videro più uomini naturali, che nelle sole campagne.

S. IX. Quanto all'educazione dell' animo dee studiarsi l'educatore di mettere in pratica tutto quel che sa e può per accrescerne le forze e indebolirne i bisogni. Il fine dell' educazione non può esser altro che quel ch'è il fine d'ogni uomo, quanto alla vita presente, cioè il minima de malis. Questo fine non s'ottiene che o impicciolendo i bisogni, o accrescendo le forze, o facendo l'uno e l'altro. Come si scemino i bisogni del corpo e se ne accrescano le forze, è stato detto di sopra. Quanto all' anima, le forze crescono col crescere gli abiti delle utili cognizioni, e scemano i bisogni coll'avvezzarsi per tempo alla virtù monastica.

S. X. Gli abiti delle utili cognizioni si possono ridurre a tre generi: scienze, belle arti, arti meccaniche. Le scienze sono l'Aritmetica ed il calcolo, la Geometria, l'Astronomia, la Fisica, la Politica, la scienza delle leggi della natura ec. Le arti liberali sono la Medicina, la Giurisprudenza pratica, o sia l'Oratoria, la Poetica, la Pittura, la Scoltura, la Musica ec. Le meccaniche tutte quelle che si esercitano più co' membri del corpo che con l'intendimento. Come crescono questi abiti, così cresce la forza di ciascuno nel pensare e nell'operare per ben vivere.

6. XI. Ne' corpi politici vi ha diversi ordini di persone, e nelle Città del Mondo diversi ingegni e temperamenti. Dunque il Padre di famiglia dee badare primamente all' ordine che ottiene nel corpo civile ed a'rapporti ch'egli ha con gli eguali , co' superiori , con gl' inferiori , e scegliere di quelle scienze, o arti, le quali meglio convengono al grado nel quale si trova. In oltre deve badare al genere del governo, al clima, al sito, al costume pubblico. Dippiù dee risguardare all'indole ed al temperamento di ciasciin figlio, perchè non potendosi far tutto di tutti, la prudenza detta di farne il meglio che si può. Quando i genitori mancano a sì necessaria diligenza, non si lamentino poi del cattivo esito de' loro figli.

5. XII. Per qualunque famiglia, anche le più nobili, stimo essere spediente che i ragazzi, oltre alle scienze ed alle comuni belle arti, delle quali ordinariamente si adornano, vengano istruiti in qualche arte semi-meccanica: affinchè, se un colpo di fortuna venga a sbalzarli fuori della loro nicchia, o stato, trovino in sè medesimi un bastante fondo da sostenersi sotto qualunque cielo. Quest'arte dovrebbe essere quella che fosse da per tutto stimata necessaria. La prima, che

3

io credo di questo genere, è la Chirurgia; la seconda qualcuna delle fabbrili più nobili. A cui aggiungo l'arte di Ottica, divenuta già necessa-

ria alla vista degli uomini.

S. XIII. Rispetto agli appetiti si vogliono serbare due metodi , affine di mettergli in ordine. Gli appetiti degli uomini diconsi essere in ordine e regolati, quando non oltrepassano i veri bisogni: dove loro si lascia la briglia da correr dietro a' falsi bisogni e fantastici, sono disordinati; e perchè trapassano di lunga mano le nostre forze, non tirano che a miseria. Ora il primo metodo di regolare gli appetiti è di mettere in testa a' fanciulli e giovanetti un vero sistema de' bisogni della vita; di far loro capir per tempo l'aurea massima di Orazio, cui contingit quod satis est, nihil amplius optet. Dunque il vivere felice qua giù consiste a rendere i bisogni naturali più piccoli che si possa, e ciò per una educazione piuttosto dura che no: a non estendere soverchiamente i comodi; e ad abborrire i piaceri di lusso.

§. XIV. Il secondo metodo è, di non presentare a' ragazzi immagini ed apparati da solleticar per tempo la natura, e facendole abbandonare il sodo, menarla per gli occhi, per gli orechi, pel gusto, pel tatto ai piaceri e bisogni i quali, anzichè sollevarla, la indeboliscono ed opprimono. Egli è difficilissimo perciò, che i fanciulli nutriti in mezzo al bagliore delle ricchezze, alle pompe, agli eserciti di servitori e adulatori, alle mense Lucullane, possano mai

avere de' regolati appetiti.

§. XV. Al che si vuole aggiungere un sistema di soda Religione bene impiantato negli ani-Gen. Dic. Vol. III. mi e ben coltivato. Perciocchè come siam persuasi, che il nostro vivere non è di qua giù, non essendo, a parlar propriamente, questa vita che un principio solo del vivere, ci lasceremo meno toccare così da' mali, come da' beni della terra; perciocchè quelli e questi non sono che mali e beni di un punto di esistenza. Il vero male adunque, e'l vero bene dee stimari quello ch'è per accompagnarci in tutta l'eterni-

tà della vita degli animi.

6. XVI. Ma si dice qui: se il fine della presente vita è il placare i dolori e i dispiaceri dell'animo, e questo placare i dolori e i dispiaccri è vero piacere, nè vi è in noi altro piacere che quel che nasce dal rimettere le irritazioni dolorose nella loro naturale equabilità : perchè dunque si ha egli a far la guerra al piacere? Rispondo primamente, ch' egli è vero, che ogni nostro piacere non sia che il termine del dispiacere; ma non ogni termine di dispiacere è il caso nostro. Perciocche, siccome è det. to altrove, vi ha de' dolori necessari ad evitare di certi altri maggiori; il che conferisce alla somma de veri piaceri. Non niego che il sentire un pò di freddo, o di caldo, il soffrire la durezza nel faticare, un pò di fame, o di sete nel corso della gioventù, il reprimere certi pizzicori della natura, non sia un delore. Ma se serve a sottrarsi dalla dipendenza mille cose e ad isfuggire de' più gravi dolor , niun uomo di giudizio negherà di essere un gran bene. Ricordiamoci la massima, saepe dolendum est. ne doleas.

6. XVII. Rispondo in secondo luogo, che egli è verissimo che i piaceri non sieno che ter-

mini de' dolori; ma dico, che vi ha due generi di dolori; uno de' quali è di quelli che nascono dalla natura, cioè dalle cause fisiche interne od esterne; l'altro di quelli che provengono da' ghiribizzi della nostra fantasia, o da certi avvezzamenti. La fame, la sete, i morbi, il freddo, il caldo, ed i colpi dell' aria, della terra ec. sono del primo genere. Niuno dira che non sieno da placare sì fatti dolori : ancorchè nel modo di placarli la prudenza detti di farsi col minimo possibile di spesa e di azione; e ciò per non avvezzarci al soverchio. Del secondo genere sono quei titillamenti e quelle vibrazioncine che noi per un certo lussureggiare destiamo negl'istrumenti della sensazione, per averne poi piacere nel placarle; siccome si fa per certi saporetti col palato, e con non necessari odori colle narici, e non necessarie vesti colla cute : e parimente con certe musiche e con certi coloriti per gli occhi e per l'orecchie, e del medesimo modo per l'altre parti del corpo. Queste irritazioneine, che sono de'momentanei dolori, come si placano, costituiscono il fondo della voluttà, così propriamente detta. Ed a questa voluttà, siccome a soddisfazione di non necessari dolori, si vuole incominciare a far la guerra fin da' primi anni; perchè dove prevale, l'uomo degenera dallo stato di animale generoso . in cui nasce . e vien perciò a sottomettersi ad una infinita miseria.

S. XVIII. Il Padre di famiglia dee nel governo di quella aver l'occhio a quattro punti: pietà, occupazione, virtù morale, uso de'beni. La prima cura vuol essere, che in tutti i membri della famiglia non regni che una pura e rischia-

rata religione, lontana così dalle superstizioni, come da ogni opinione ateistica e contraria dalla vera idea che si vuole aver di Dio. Imperciocchè non essendo Dio, come dice Clemente Alessandrino, che legge e norma, ed eterna ragione degli uomini tuttiquanti; non è possibile che quella famiglia in cui non regna viva e brillante questa legge, vi possa esser costume: ma dove non è costume, non è che miseria. Merita in questa parte di esser diligentemente letto e considerato l'aureo libretto della Regolata Divazione del famoso Ludovico Antonio Muratori.

§. XIX. Il secondo punto è l'occupazione, e vale a dire, che il padre di famiglia non debbe permettere che vi sia nella medesima non solo figlio alcuno, ma nessun altro membro, il quale non sia impiegato in qualche mestiere. Imperciocchè essendo in ogni uomo una certa quantità di forza attiva, così di animo come di corpo, la quale non può stare oziosa, dove voi non l'occupate in qualche utile ed onesta fatica, è forza che o consumi sè medesima, o si sbandi per li campi de' vizi. Seneca ha detto, che l'ozio è una morte d'un uomo vivo, non consistendo la vita che nell'azione. Io avrei detto piuttosto, che come nella natura de'corpi non si dà perfetta quiete, e perciò i corpi i quali non si muovono ordinariamente debbono muoversi con disordine, a quel medesimo modo non potendosi dare un uomo dell'intutto inattivo, dove la sua attività non sia regolata, bisogna che faccia disordine. Omero ci descrive il carattere dell'ozio d'un uomo attivo in Achille, allorchè per isdegno ritirossi dal campo, con mostrarlo tutto occupato in musica, pranzi superbi, ubbriachezza, sonno e postribolo.

35

S. XX. Il terzo punto è quello di tenerne distanti i vizi ed ogni seme di viziosità; perciocchè non generano che disordine ed infelicità domestica. Or questo si fa con due metodi: 1.º col proibire l'adito ad ogni persona viziosa e che possa comechè sia infettar la famiglia : e dove si vede qualche polloncino di vizi, che si mostra di voler sbucciare, reciderlo per tempo: 2.º formando sè medesimo quanto più si può d'appresso alla perfetta virtù, ed ammettendo a dimestichezza persone virtuose; affinchè i figli e gli altri membri della famiglia abbiano perpetuamente innanzi agli occhi belli e lucenti esemplari di virtù. È un errore il credere che in quelle famiglie possa abbarbicarsi la virtù, in cui non veggonsi che esempi di vizi; perchè la minor gente è sì fatta, ch' ella si lascia muovere più per gli esempi che per le ragioni.

§. XXI. Finalmente nel governo della famiglia si vuole astenere così dalla sordida avarizia, come dalla stolta lussuria. Quella genera animi piccoli, vili, abbietti, avidi dell' altrui, furbi e fraudolenti, vizi, i quali a lungo andare anzi di conservar la famiglia, siccome alcuni sciocchi genitori si credono, la distruggono. Questa fa svanire le forze così dell'ingegno, come del corpo; perchè occupandosi la mente umana in vanità, viene a distogliersi dagli studi e dalle arti sode; ed ammollendosi il corpo per la voluttà, viene a ridurgi nello stato di non poter

essere utile nè a sè, nè agli altri.

§. XXII. Se questi sono i doveri de'genitori, quali debbono essere gli uffizi de'figli? I genitori sono Sovrani per natura; dunque i figli son sudditi, e di una soggezione che non na-

sce da patti , ma dall' ordine del mondo medesimo. I loro doveri adunque sono: 1.º rispettare i comandi de' genitori siccome leggi del mondo: 2.º aver per essi quel rispetto che si deve alla sovranità, e quell'amore, che richiede il benefizio della vita che da quegli abbiam ricevuto: 3.º non offendere la pietà che loro si dee, non solo co'fatti ( perchè questo è delitto capitale nella natura), ma neppure con delle parole o de' gesti poco rispettosi ed urbani: 4.º impiegare tutto il loro ingegno e le loro forze per soccorrerli nel bisogno. Che se il morire per un amico fu sempre riputato magnanima e gloriosa azione, chi può esserci più amico de genitori? 5.º aver principalmente cura di quelli nella loro vecchiezza, e ricordarci che non è che giustizia il prenderci per essi quella medesima cura e diligenza ch' eglino , essendo noi fanciulli, si presero e sostenner per noi.

6. XXIII. Ma ecco chi ripiglia: Mio padre è stolto, è un vecchio rimbambito, sofistico, querulo, impaziente, inquieto, in somma è un mucchio di vizi. Cotesto tuo padre, risponde qui gravemente Epitteto, con tutti cotesti vizi, ha egli perduto il diritto di paternità? se non l'ha perduto, nè potea, dura tuttavia il dover di siglio: e que' vizi non saranno che una nuova materia della tua virtù. Al che si vuole aggiungere, che noi non siamo stati men viziosi nella nostra puerizia e gioventù. Perchè se i padri con tutti questi vizi non han lasciato di amarne e di coltivarne, perchè saremo noi men virtuosi con esso loro? Ma mio padre, dirà taluno, comanda delle cose inique. A costui si vuol rispondere, ma modestissimamente, che quando il mi-

DELLA PATRIA POTESTA'. nor padre comanda delle ingiustizie contra la legge del maggiore, ch'è Dio, padre e Signore di tutti, si vuole ubbidire al maggiore, non al minore. Tal è la legge immutabile del mondo.

S. XXIV. Benchè il diritto di patria potestà rigorosamente non apparteuga che a coloro che ci han generato, nondimeno tutt'i vecchi e gli uomini di maggiore età, che non siam noi, per la similitudine del grado, partecipano in certo modo del-l'esser di padri. E di qui è il bello ed urbano costume degli antichi popoli, spesso rammemoratoci da Omero, di non salutare altramente i vecchi che coll' onorevole titolo di padri. Licurgo nelle sue leggi comandò , che quella la quale altrove era urbanità, fosse in Isparta dovere. Si legga l'aurea operetta di Cicerone de Senectute. Dunque i giovanetti per una legge di natura, debbono riguardare gli uomini anziani siccome padri, ed aver per quelli grandissimo rispetto ed amore, di qualunque grado o ceto che sieno.

#### CAPITOLO IV.

## Della Servitù domestica.

§. I. Gli nomini son nati liberi, e nascono tuttavia, se si ha a considerar la natura, non i fatti; ma o la prepotenza, o la malvagità dell'ingegno gli ha fatti schiavi. I selvaggi, i quali vivono ancora nel puro stato di natura, non conoscono schiavitù, se non che momentanea: ed i popoli perfettamente culti l'hanno abolita. Dunque la schiavitù è propria de' popoli barbari e semiculti.

Si possono distinguere due sorte di servitù, che Ugon Grozio chiama perfetta, ed imperfetta. La servitù imperfetta non è che volontaria e precaria, e si dee piuttosto addomandare una locazione delle fatiche, permutandole con altri generi necessari alla vita, o con del denaro. La perfetta servitù vien definita nelle leggi Romane: Constitutio juris gentium qua quis dominio alieno contra naturam subjicitur. Per le leggi di quella nazione, ed in quella Repubblica i servi non erano capi, nè persone civili, non cittadini. E fin qui la legge di schiavitù è comportevole, non avendo i forestieri niun diritto alla cittadinanza d'un altro paese. Ma questi medesimi schiavi non riteneano diritto alcuno di quelli che ad ognuno dà la natura medesima: conciossiachè essi fossero spogliati non solo del diritto delle nozze e di quello di acquistare, ma di quello ancora della vita e dell'essere persone naturali. Dunque quando gli autori delle leggi Romane hanno scritto constitutio juris gentium, era da scriversi vis praevalentium. Perchè non essendo il jus gentium altro che i patti ed i costumi de' popoli a tenore de' diritti della natura e della legge del Mondo, come si può chiamare jus gentium un royesciamento degli uni e dell' altra ?

§. II. Adunque quando si controverte, se la schiavitù convenga con la legge di natura, si vuol distinguere tra la servitù precaria o imperfetta, e la perfetta. Non essendo la prima che un affitto di fatiche, dove si serbino le leggi de' prezzi, delle quali fu già detto, non vi è nulla che si opponga alla natura. Imperciocchè il vivere faticando, e'l faticar per vivere, oltre che confaticando, e'l faticar per vivere, oltre che con-

ferisce alla robustezza dell'uomo, non è che naturale. So che Cicerone più per fasto Romano, che per principii filosofici, non reputa degne dell'uomo libero quelle arti che si chiamano servili. È egli filosofo chi crede esservi delle arti vili che disonorino la natura umana? Se non si può vivere che faticando, e l'arte non è che una fatica metodica, ogni arte è conveniente al-l'uomo. Che se ve n'è qualcuna che non gli conviene, deve esser quella che non si può esercitare senza ingiustizia o inumanità; il che è un

accidente dell' arte, non l'essenza.

6. III. Ma ecco un altro Filosofo che si oppone per altri principii. La natura, dic'egli, Monsieur Rousseau, non genera nè plebei, nè nobili, nè poveri, nè ricchi, essendo queste qualità tutte figlie dello stato civile; dunque anche la servitù di locazione rovescia ed opprime la natura. Quest'uomo ha il vizio di arrestarsi su principii troppo generali, nè veder mai in che modo vengano poi modellati pel corso delle cose. Doveva egli esaminare due punti: 1.º era egli possibile che crescendo e moltiplicandosi il genere umano, si potesse vivere in comune, o in una perfetta egualità di beni stabili? Niuno dirà di sì, se non chi non ancora ha imparate le prime regole del calcolo. Sopravvenendo adunque l'inegualità, fu necessario, che altri vivessero di fatiche, altri de' loro fondi. La servitù dunque di locazione è una conseguenza della natura. 2.º Si poteva egli fare che un'immensa moltitudine di famiglie unite in un medesimo luogo vivessero in pace senza governo nessuno? Questo è il secondo impossibile. Ora introdotto il governo, e per interesse medesimo del genere umano, era conseguenza la diversità degli ordini, e perciò la servitù di locazione.

§. IV. La sola questione adunque che merita d'essere più seriamente considerata è quella della servitù perfetfa. Nella quale si vuol distinguere tra il vendersi per ischiavo, e comprare altri per ischiavi. Per la legge di natura a ciascuno è permesso di far scrvire i diritti minori a' maggiori. Dunque essendo la vita il fondamento d'ogni bene di qua giù, e per cui scryono gli altri tutti quanti, in tre casi, stimo io, è permesso agli uomini di vendersi: 1.º se alcuno sia sì stupido da non poter vivere per sè solo: 2.º se sia ridotto a tale stato di povertà, che non abbia altro mezzo da sostentarsi, fuori che la schiavitù : 3.º se sia stato fatto prigioniero di guerra, e ciò per non essere ammazzato. Aggiungerò un quarto, ed è quello di non sapere altrimenti conservare la vita di quelle persone che ci sono care. Perchè se è lecito, come altrove si è detto, consecrar loro la vita, fia anche permesso di

§. V. Ma altro è il caso di chi si vende, altro quello di chi compra. Que' diritti, ; i quali non son sèparabili dalla natura umana per niun caso, a niuno è lecito usurparli. E perciò siccome non è lecito comprare un uomo per macellarlo, non potendosi alienare il diritto della vita, se non per salvare un'altra vita; a quel medesimo modo non è lecito di comprare l'altrui libertà. Dunque la schiavità attiva è iniqua. Quindi è che la legge Cristiana, ovunque si è diffusa, la ha abolita. Tutto il diritto perciò, che hanno gli uomini rispettò all'altrui libertà, si riduce ad un semplice contratto di locazione

conduzione.

più offerire la libertà.

§. VI. Si possono distinguere due sorte di perfetta schiavitù: domestica, e civile. La schiavitù domestica è quella de servi delle famiglie: la civile è de servi dello Stato. In tutte le Nazioni di quasi tutta la terra, tranne alcune poche Europee; trovasi in uso la servitù domestica. Anche nelle Colonie Cristiane di America non si adoperano che schiavi alla cultura delle terre ed all' altre maggiori fatiche; e questi schiavi sono per la maggior parte Africani. La servitù civile è quella de' popoli sotto de' Despoti. Tutta l' Africa, una gran parte dell'Asia, e qualche parte dell' Europa, non è che di De-

spoti e di schiavi.

§. VII. Si domanda: È egli dell'interesse delle Nazioni la schiavitù domestica e la civile? Si è dimostrato che l'una e l'altra sono delle iniquità e delle violenze contro la natura, e questo è il primo mio argomento, che non possano essere utili ; perchè niente che sia ingiusto è utile vero e costante, qual deve essere l'utile degli Stati. Oltracciò la schiavitù tende o ad istupidire gl'ingegni umani, o a renderli dispettosi. Il primo effetto vizia tutte le forze dell'ingegno e del corpo, e fa passar gli uomini mezzo mezzo nello stato delle bestie. Ora che sperar di grande e di utile da sì fatti animalacci? Il secondo porta alla negligenza d'ogni comodo della vita, o ad acuire lo spirito di vendetta; delle quali due cose la prima diserta le Nazioni; l'altra genera de' continui torbidi, ed espone a perpetuo pericolo la vita de' Despoti me-desimi. Tutti gli Stati Dispotici sono spopolati: e nelle Corti di Costantinopoli, d'Ispahan, di Delli ec. si conteranno più Sovrani ammazzati,

LA DICEOSINA LIB. H , CAP. V. che morti pacificamente. La schiavitù dunque non è dell'interesse del genere umano. L'uomo è un tale animale, dal quale si può più sperare con de' trattamenti piacevoli ed umani, che col rigore e colla forza.

### CAPITOLO V.

## Delle Repubbliche.

6. I. Diccome ne' corpi fisici, unendosi insieme per forza di attrazione gli atomi e le monadi, incominciano a formarsi de' corpicelli, e dalla unione di questi, corpi ancora più grandicelli, finchè si viene a' grandissimi corpi mondani; a quel medesimo modo delle persone, elementi semplici in politica, formansi le nozze, delle nozze le famiglie, delle famiglie le tribù, e quindi a poco a poco i villaggi, le terre, le re-

pubbliche.

6. II. Ogni repubblica adunque è un corpo composto di più famiglie, le quali per un patto primitivo sociale, o espresso, o tacito, si confederano fra loro per la mutua sicurtà e felicità, sottomettendosi ad una comune lègge e ad un comune imperio che deesi credere divinamente stabilito. Il patto sociale, per cui nascono le Repubbliche, contiene tre parti essenziali : 1.º che il fine generale di tutte le famiglie e persone sia la pubblica salute, salus publica summa lex esto: 2.º che tutte sieno sottomesse ad una medesima legge e ad un medesimo imperio, il quale imperio si abbia a rispettare siccome divino: 3.º che la forma dell' imperio, o

la legge fondamentale, ne formi o un Regno, o un Aristocraja, o una Democrazia. Dove una di queste parti manca, non è possibile che regga l'unità del corpo. Perchè se son diversi fini, non ve n'è niuno generale; nè perciò cospirazione di forze, donde nasce l'unità del corpo. E senza la seconda non vi è forza comune, che obblighi le parti a stare al patto sociale: dond'è, che naturalmente vengono a disciogliersi. Finalmente senza legge e forma fondamentale in poco di tempo l'ambizione cagionerà de' torbidi e delle guerre intestine, per cui

il corpo viene a farsi a brani.

§. ÎII. A questo modo formata una repubblica, o corpo politico, viene in conseguenza ad avere tutt' i diritti, che hanno naturalmente le persone, e ad esser soggetta alle medesime obbligazioni per la legge di natura. Il diritto dunque di esistere, di conservarsi, di occupare quel ch'è necessario al mantenimento, il diritto di permutare alcuni diritti colle vicine repubbliche, il diritto di difendere tutt' i suoi diritti, il diritto di naturale libertà, o sia dell'essere indipendente, quanto può, da ogni altro corpo civile, ed ogni altro diritto, che per natura conviene alle persone, conviene eziandio ad ogni corpo politico. Ma di ciò fia detto più copiosamente nel Capitolo che segue.

§. IV. Chieggono qui i Politici: Quale abbia potuto essere la cagione impulsiva, per cui le famiglie, lasciando lo stato di natural libertà, siensi unite in corpi civili e sottomesse ad un comune imperio? Il Baron Puffendorfio ha consumato un libro intiero nella discussione del presente problema. Aristotile, nel primo libro del-

la sua Politica, stima che i corpi civili sieno figli della natura medesima. Perciocchè generando un padre di famiglia più figli, e questi formando delle nuove famiglie per le nozze, a poco a poco la carità del sangue unendole tutte , si trovarono unite in corpo e sotto il medesimo imperio. A questo modo nacque e crebbe la repubblica giudaica da un sol padre, che fu Abramo. Platone credette che dopo il diluvio, salvatesi qua e là su per li monti varie famiglie in diversi luoghi della terra, sul principio vivessero sotto l'imperio monarchico paterno: che quindi moltiplicatesi e discese alle falde delle montagne, cominciassero ad avere diversi capi, e vivessero in Aristocrazia: che finalmente avendo per la crescente moltitudine occupati i piani e le marine, e divenute ricche per l'arti e per lo commercio, amassero di vivere in popolari repubbliche.

6. V. Quello parmi fuor d'ogni dubbio, che la massima parte de' corpi civili sia nata o per destrezza e sapere di certe persone, le quali allettarono la sparsa moltitudine delle famiglie, e richiamandole ad una vita più dolce ed umana, ne fecero de corpi; o per violenza e timore le assoggettirono. A questo modo le tradizioni de' Traci ci dicono, che Orfeo, addomesticando tigri e leoni, ne formasse delle Città : e che. Teseo unendo gli sparsi villaggi dell'Attica, creasse il regno di Atene. Il medesimo ci dicono gli annali Cinesi della prima origine di quel vasto imperio. Così ancora Manco Capach dicesi aver formato l'imperio del Perù, secondo la storia di Garcilasso della Vega. I nostri Missionari Europei han fatto il medesimo del Paraguai. Per violenza poi e timore è fuor d'ogni dubbio, che si formassero molti antichi e novelli imperi. A questa maniera nacque e dilatossi il regno di Roma: e nello stesso modo formò il suo immenso imperio nel xiu secolo

Gengis-Kan , principe Tartare.

S. VI. Quanto alle forme, che per legge fondamentale si posson dare ad un corpo politico, tre sono semplici, e molte composte. Le semplici sono: Monarchia, Aristorazia, Democrazia. Se il governo si affida ad una sola persona, ma nondimeno soggetta alle leggi comuni del paese, sicchè non possa abolire senza il pubblico consenso, chiamasi Monarchia. Tale incominciò ad essere Roma sotto Augusto, e tale è oggi giorno il governo di Francia, di Spagna, di Ungheria, e di molti Stati d'Italia. Se questo medesimo governo si affida ad un Senato di scelte e savie persone, colla medesima condizione di non governare, che con le stabilite leggi, dicesi Aristocrazia. Tale fu un tempo Roma prima de' Cesari, ed è oggi Venezia. Finalmente se il governo si ritiene dal popolo stesso, e si esercita per magistrati civili e militari creati di tanto in tanto per la maggioranza de'suffragi, dicesi Democrazia, o governo popolare. Tal fu dopo Codro la repubblica Ateniese, e tale è oggi la repubblica d'Olanda.

§. VII. In certi tempi e luoghi i diritti di Maestà si son divisi e confidati a più generi di persone; e questi chiamansi governi misti. In Isparta i diritti di Maestà civili erano nel Senato i il jus di guerra e di pace ne' Re: ed il diritto di revisione negli Efori, i quali rappresentavano il popolo. Polibio loda molto questa

forma di governo, e Platone nel Politico la chiama invenzione divina. Il governo Inglese è presso a poco il medesimo; conciossiachè il Re abbia solo il diritto della guerra e della pace, quello di creare gli Uffiziali civili e militari , e parte al diritto legislativo, con tutto il diritto esecutivo delle leggi. Il diritto di legislazione è diviso al Re, a' Signori rappresentati dalla Camera alta, ed al popolo rappresentato dalla Camera bassa. Ma il ciritto di ritrovare e fissare le rendite della Corte è in proprietà del popolo, o sia della Camera bassa. Altrove il governo è diviso tra il Re ed i Nobili, siccom' è oggi giorno in Polonia. In alcuni luoghi ha i suoi diritti il Sacerdozio, siccom'era anticamente in Egitto ed in Etiopia, e fu poi nell' Imperio Arabico, essendo ancora in piedi i Califi.

§. VIII. Si domanda a qual sorta di queste forme apparlengasi la Teocrazia? Ve ne ha di due specie. Perchè o si dichiara Dio essere il supremo Re della repubblica, ed il sommo Pontefice il suo primo ministro; ed è una specie di Monarchia Sacerdotale. Tal fu la divina Teocrazia Ebrea, e nel principio dell'imperio Maomettano il dispotismo di Maometto. O il popolo ritiene il suo diritto indipendente, esercitandolo però a nome della Divinità, come fecero gli Ateniesi dopo la morte di Codro; ed il governo è da dirsi popolare. Nella China il Sovano è sommo Pontefice, Re e Padre.

S. IX. Ma qual di queste forme fia la migliore e la più acconcia agl' interessi umani ? Rispondo, quella che meglio conserva gli uomini, e la civile e naturale felicità de' popoli. Ne credo, che fosse tanto difficile il definirlo.

Perchè se da una parte l'Anarchia distrugge ed infelicita, e dall' altra la Tirannide opprime : seguita, che il governo medio tra questi due estremi sia il più acconcio agl' interessi umani. Vero si è, che non è agevole stabilire qual sorta di mezzo debba essere. Perchè se i due estremi sono egualmente distruttivi, vuol essere un mezzo aritmetico: se non egualmente nocevoli, un mezzo geometrico, il cui primo termine sia sempre il meno distruttivo. Sia dunque l'Anarchia o , la Tirannide 10 , dove ambi i termini sieno egualmente opposti al ben degli uomini ; il mezzo aritmetico sarà 5. Ma se l'Anarchia nuoce come 8, e la Tirannide come 2, il mczzo dovrà essere geometrico, ma più vicino al minor termine, cioè 2 a 4, come 4-8: e vicendevolmente se la Tirannide nuoce come

6. X. Del resto la risposta di Platone dee sempre parer la meglio fatta. Quale è il miglior governo? Quello, dove regna il migliore uomo e'l più savio. La gran questione è: In qual forma di governo, tanto i privati, quanto i Regnanti possono essere meglio educati? La quale io lascerò, che altri definisca. Quel mi pare verissimo, che la sapienza e l'umanità del governo non giovi solamente alla felicità de' sottoposti popoli, ma a quella eziandio de' Sovraui, e per avventura più a questi che a' popoli : 1.º perchè la vera grandezza e forza de Regnanti è l'amore de popoli : 2.º perchè la loro ricchezza non è posta, che nella sapienza e ricchezza della Nazione: 3.º perchè quel sentirsi nominar padre', non simulatamente, ma di tutto cuore, e l'esser conscio di aver giovato e giovare a Gen. Dic. Vol. III.

8, l'Anarchia come 2.

molti, è il più gran piacere d'un cuore ben fatto. Memorando è il detto di Errico IV Re di Francia, e deguo d'un gran Monarca: io mi studio, diceva egli: di ridurre la Francia in uno stato, che non vi sia niuno tanto pezzente, che non possa le Domeniche mettere a

cuocere nella sua pentola un pollo.

§. XI. Si domanda quali sieno i principii motori e regolatori de' diversi governi. L' illustre Presidente Montesquieu nella sua divina opera dello Spirito delle leggi, riduce tutt' i governi, che oggi sono in terra, a soli tre: Repubblica, Monarchia, Dispotismo (che i Greci chiamano Tirannide). Il principio motore, regolatore, conservatore delle Repubbliche è, dic'egli, a virtù, quello della Monarchia l'onore, quello finalmente della Tirannide il timore. Il tiranno è codui che governa un popolo senz' altro codice di leggi, che il suo capriccio. La divisa della Tirannide è l'antico detto:

Sicvolo, sic jubeo; stat pro ratione voluntas. Dunque i popoli governati da un Tiranno vogliono esser menati pel timore. Come questo si rallenta, va a disciogliersi il governo. A dir vero è difficile di trovare una Nazione culta sotto la pura Tirannide; perchè i Turchi, che si portano per esempio, non sono che sotto una Semitirannide e Semiteocrazia, essendo fra loro il Koran certo e fisso codice di leggi: ma tra i popoli barbari, e massimamente nell'Africa, se ne trovano de' frequenti casi. Avvertasi qui che ogni Tirannide è un governo militare, nel quale il capo è schiavo de' suoi soldati.

§. XII. Quanto alle Repubbliche il principio motore vuol essere la virtù, secondo il nostro

Autore. Molti non hanno avuta la fortuna di capirlo, e l' hanno combattuto al bujo. Sappiasi adunque, che non è lo stesso la virtù ed il costume. Il costume consiste nell'esser giusto tanto con sè, quanto con gli altri, nel non offendere i diritti perfetti : la virtù è quell' affezione del cuore umano, per cui c'interessiamo nel ben pubblico, e preferiamo quello al nostro privato hene. Quando adunque un cittadino per forza di quest'affezione sacrifica sè, la sua famiglia ed i suoi beni al ben della patria, dicesi virtuoso. Or perchè in ogni Repubblica, la Repubblica è un bene di ciascuno, perchè ognuno è Regnante; e questo bene è maggior bene, che il privato; subito che uno Stato è Repubblicano, nasce negli animi di tutti la virtù, cioè l'amore del pubblico; il quale viene a consolidarsi pei pungoli della gloria e dell'ambizione. Io so che alcun Giansenista non terrebbe gran conto di questa virtù: ma questa è la virtù, di cui parla il nostro Politico; e fuor d'ogni dubbio è necessaria alle Repubbliche. Elleno vanno all' Anarchia, o alla Tirannide, come i cittadini cessano di avere un amore entutusiastico pel ben comune.

5. XIII. Finalmente la virtù, dice il nostro Autore, non è necessaria alle Monarchie; perchè nelle Monarchie uno è il Regnante. Elleno adunque son governate e conservate per mezzo dell'onore, cioè di quei segni di gloria e di distinzione, ohe il Sovrano, centro degli onori, dà a coloro che si distinguono negl'impieghi pubblici in pro dello Stato. Ed è verissimo. Ma si potrebbero qui fare due questioni al nostro gran Filosofo. 1.a Quei segni d'onore gioveranno es-

5n LA DICEOSINA LIB. II , CAP. V. si a conservar la Monarchia, dove si concedano ad uomini senza merito? Niun dirà di sì. E se si richiede del merito, questo merito non può noscere che dal ben servire allo Stato, cioè dalla virtù. Dunque l'onore sarà solamente uno stimolo per la virtù. 2.ª L'autore riconosce, che niun governo può sussistere senza costume : si può egli aver costume senza virtù nessuna? perchè chi non ha nessuna virtù, ha per indifferenti tutti gli altri uomini; e dalla indifferenza è facile passare all'oltraggio. Avea dunque ragione Tullio di dire, che l'amor della specie è parte della giustizia : ed il Signor Rousseau non ha niente meglio dimostrato per la natura medesima umana, che quel medesimo, ch'è

#### CAPITOLO VI.

stimolo di lor giovare.

il fondo della virtù, è altresì il fondo della giustizia, e questa è la pietà, o quel concernimento che noi sentiamo ne mali altrui, e l'interno

Della Sovranità, e de' suoi diritti.

§. I. Siccome non può sussistere una famiglia, senza che sia ritenuta nell' unità pel rispetto e timore paterno; à quel medesimo modo niun corpo civile può gran fatto durare nell' unione delle membra, senza la forza di una Sovranità, che pieghi e porti all' unisono le famiglie e le persone che il compongono; perchè la natura è alquanto elastica, amando ciascuno più fare a suo modo, che a quel degli altri: per la qual cosa richiede una pressione, affinchè gli uni si

combacino con gli altri. E di qui è, che niente va più a distruggere i popoli, quanto l'Anarchia, cioè il non aver capo nessuno.

§. II. Questa medesima ragione dimostra, che l'imperio supremo non può essere che uno in ogni corpo politico. Imperiocicchè se sono due, l'uno indipendente dall'altro, ed ambidue supremi, il caso non è differente dall'Anarchia. Perchè non concordando fra di loro che rare volte le umane volontà, per la varietà de' temperamenti e delle affezioni; dove i due supremi capi vengano a discordare, cioè nella massima parte degli affari, allora l'imperio supremo è 1—1, cioè zero. La Storia Romana ce ne dà di molti esempi in tutti quei casi, dove si ebbe l'imprudenza di fare uscire in campagna ambidue i Consoli con pari ed iadipendente potestà.

S. III. Ma chiedesi : In che modo nelle Repubbliche e ne' governi misti possa aversi l'uni-tà dell'imperio? Rispondo, che nelle Repubbliche popolari si ha per l'unità de'Comizi, e nelle Aristocratiche per l'unità del Senato. Tutto quello che fia conchiuso ne' Comizi alla pluralità de'voti, si vuole avere per sommo ed inappellabile: e parimente nel Senato degli Ottimati. Il medesimo si vuol dire ne' governi misti. Quando in Inghilterra una legge è conchiusa pel consenso delle tre parti legislatrici, è somma ed inappellabile, ne al Sovrano resta altro potere che quello dell' esecuzione solamente. Ovunque queste regole non si osservano, viene a disciogliersi l'imperio; e con ciò il corpo poli-tico rimane in una pericolosissima fluttuazione. Egli è il vero che quell'unità nascente da consenso è difficilissima nelle Repubbliche popolari,

e soggetta a grandissimi sbagli, per l'aggiramento degli uomini scaltri ed eloquenti: meno nelle Repubbliche Aristocratiche; e meno ancora negl'imperi Spartani. E di qui è, che il governo Democratico ha molto dell' Auarchia.

§. IV. La salute dunque d'ogni Stato dipende dalla perfetta sommissione delle volontà di tutt' i cittadini a tutto quel che fia ordinato dall'imperio sommo. Ogni frode, alienazione, tergiversazione dalla legge pubblica e dal rispetto infinito che si dee al Sovrano, è un attentato contro l'unità del corpo e contro l'interesse di tutti ; contro i diritti delle persone e del corpo; e perciò contro la legge di natura. Dond' è che l'opinione de' Casisti, che gli uomini non son tenuti in coscienza all' osservanza delle leggi civili, oltre ad essere apertamente falsa, è stolta e sediziosa. Ed inoltre contro la chiara attestazione della divina Scrittura; perchè, siccome ragiona S. Paolo nell' Epistola a' Romani, ogni suprema potestà è da Dio, e perciò chi resiste alla suprema potestà, resiste all' ordine medesimo che Dio ha posto nel Mondo, cioè alla legge dell' universo, alla legge eterna.

S. V. E qui sono da isfuggire due opposti errori di certi non ragionevoli politici, i quali
chiamansi Monarcomachismo, ed Obbesianismo.

I Monarcomachi sottomettono il sommo imperio
al corpo politico, non altrimenti che un Magistrato al suo supremo giudice; e gli Obbesiani sciogliono il Capo da ogni obbligo delle leggi. Il primo è un contraddittorio manifesto; perchè il sommo imperio cessa d'esser sommo dache si assoggetta ad un altro sommo; è un sommo meno un sommo, cioè zero, il che porta

all' Anarchia ed alle guerre civili. Ma domandano: perchè dunque i Re Spartani ed i Consoli Romani venivano obbligati a render contal Senato e al Popolo? Perchè nè quei Re, nè questi Consoli erano sommi, ma ministri sola-

mente del supremo imperio.

S. VI. Ma non è men falso, nè men pericoloso l'altro errore. La legge, dice enfaticamente un Principe Visigoto, è l' anima del corpo politico. Ora ancorchè l'anima risegga principalmente nel capo, e per la sua forza unisca e sottometta tutte le membra al capo ; non lega però meno il capo alle membra. Come questo reciproco legame viene a sciogliersi, non può seguirne che la morte del corpo. Bello e degno di ogni commendazione è un detto di Teodosio e Valentiniano: Digna vox est majestatis regnantis, legibus alligatum se principem profiteri: adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Più magnifica ancora fu la voce dell' Imperadore Federico II., uno de'grandi Legislatori di questi Regni: il Sovrano, diceva egli, vuol esser padre, figlio, e servo della legge. Ma niente parmi più degno d'un Sovrano, quanto un Sorite d'un Principe de' Visigoti (lib. 1.º legum Wisigothorum tit. 2., leg. 6.). Dalla mansuetudine e paterno amore de principi vengon fuori le buone leggi: dalle buone leggi e bene osservate dal capo e da' membri il buon costunie: dal buon costume la concordia de' cittadini fra di loro e col Sovrano: e dalla concordia de' cittadini il trionfo de' nemici e la gloria de' principi. Ecco come pensavano i Popoli del Nord, che noi chiamiamo barbari.

§. VII. I diritti della Sovranità, i quali sic-

come distinte proprietà ne compongono l'essenza, son tutti quelli senza cui non si può concepire, nè può sussistere il sommo imperio, cioè quelli che l'unità del corpo politico, la tranquillità, la sicurtà richieggono. Questi soglionsi dividere in interni cd esterni. Gl' interni son quelli per cui si mantiene l'unità della Repubblica, e se ne procura la felicità. Tali sono il jus legislativo ed esecutivo delle leggi, il jus delle pene, il dominio eminente, la tutela generale delle famiglie e delle persone, il jus della disciplina ed educazione: tutt'i diritti economici, che riguardano il Commercio, i pesi, le misure, la moneta: il jus dell'annona, e con ciò la suprema incumbenza delle arti: l'ispezione generale delle scuole e delle lettere, ec. Al secondo spettano tutt' i diritti, i quali risguardano l'esterna sicurtà del corpo politico, siccome il diritto dell'arme, della guerra; della pace, delle leghe e confederazioni, del mandare e ricevere ambasciadori. Siccome senza questi diritti non è da potersi concepire un imperio sommo ed indipendente, così niun di essi è che non sia in proprietà del Sovrano; ripugnando. siccome si è detto, due sommi nella medesima Repubblica.

6. VIII. Ma qui nascono due questioni; la prima: Sono essi divisibili ed alienabili i diritti della Regalia, o sia della Sovranità? La seconda: Dev'egli il Sovrano nell'esercizio di sì fatti diritti render conto nessuno, ed a chi? Rispondo alla prima, che per alienazione delle Regalie si può intendere due cose : 1.a Alienarne l'uso e l'esercizio, col ritenere il jus supremo di proprietà. E come questa non è propriamen-

te alienazione, ma una commessione data a'subalterni, o a tempo, o in perpetuo, la quale dipende sempre essenzialmente dal Sovrano, non ripugna punto alla Sovranità. E di questo genere è la giurisdizione conceduta a' Baroni, a' Vescovi, a' Presidi, a' Generali delle Armate, e certi privilegi o delle comunità, o di certi ceti. 2.ª Alienarne la proprietà medesima, ed il supremo diritto; e siccome questo è dividere l'imperio in più parti, ripugna al sommo, ed è contro la legge fondamentale di ogni Stato. So che Grozio crede esservi di certi diritti de' Sovrani, che chiama patrimoniali, i quali perciò sieno dell'intutto alienabili. Se parla de' beni privati, è fuor d'ogni dubbio. Ogni famiglia, senza poterne eccettuar quelle de' Sovrani, può avere de' beni privati e un particolare patrimonio il quale non può essere d'altra natura di quella de' patrimonii di tutte l'altre famiglie. Ma se intende delle proprietà dell'imperio, è una contraddizione il dire che esse possano essere patrimoniali ; imperciocchè l'imperio non può essere che pubblico ed essenzialmente legato al corpo politico.

§. IX. E di qui nasce, che niuno imperio può essere di sua natura alienabile, sia per vendita e compra, sia per donazione, sia per testamento, sia per diritto di doti, o in altra qualunque maniera, dove questo non sia convenuto nella legge fondamentale dello Stato. Ma se il capo insieme ed il corpo consentano ad una tale alienazione, non può essere che giusta; salve nondimeno quelle ragioni che sogliono invalidare anche i privati contratti.

S. X. Quanto alla seconda questione, il ren-

der conto può intendersi in due modi: 1.º renderlo siccome a giudice competente: 2.º renderlo per proprio onore e per soddisfazione di sua coscienza. Nel primo modo la Sovranità non può essere obbligata a render conto, che al solo Essere sovrano, padrone e rettore del Mondo ; perchè in terra niun sommo può senza contraddizione e grandissimo sconcerto esser sottomesso ad un altro sommo. Ma la gloria di ciascun Sovrano richiede, e'l richiede la sua pace, e la tranquillità e felicità de popoli, che mostri al pubblico, in tutte quelle cose che concernono il ben comune, che egli ha operato con grande avvedutezza, e pel ben pubblico. È adunque cosa non solo umanissima, ma utilissima altresì, che così nell'imprendere una guerra, come nel conchiudere la pace, nel fare delle nuove leggi, o nell'abolire alcune delle antiche, il Sovrano faccia sentire le ragioni a' popoli; perchè la via della persuasione è assai più acconcia a condurre una Nazione, massimamente se fia culta, che quella del mistero e della forza.

§. XI. I modi poi di acquistare legittimamente la Sovranità, si riducono a' due seguenti: e-lezione, e successione. Quando le famiglie riunendosi dallo stato di dispersione, si creano un capo con tutt'i diritti di Sovranità, è una elezione. Nè si può dubitare, che non sia il più giusto titolo all'imperio. Se queste medesime famiglie nella legge fondamentale stabiliscono, che morto il primo Sovrano, la elezione del nuovo torni al corpo politico, dicesi Governo elettivo. Tal è il Regno di Polonia, il l'Imperio Gormanico, il Papato. Ma se nella prima elezione di-

chiarano di eleggere non solo la presente persona, ma tutt'i suoi eredi e discendenti, e mancando la linea retta, i collaterali, il Regno è elettivo in oausa, ma successivo in effectu, per vigore della prima elezione. E tali sono la maggior parte delle Monarchie Europee. Vi può essere qualche limitazione nella legge fondamentale di successione. Perche v. g. possono ammettersi alla successione anche le donne, dove manchino i maschi; siccome è in Ispagna, in Napoli, in Inghilterra, in Ungheria ec.; e si possono escludere, come in Francia, per la legge Salica.

§. XII. Ma non sarebbe men legittimo l'imperio, se un uomo savio ed umano, usando delle persuasioni, ed unendo le sparse famiglie, desse loro delle leggi, e pel ben del comune le si sottomettesse. Perchè usando a questa maniera il diritto di paterna beneficenza, verrebbe, parte pel suo fatto, e parte pel consenso della moltitudine, ad acquistare tutt' i diritti di sovranità. Sembra che a questo modo Romolo fondasse il Regno Romano, e quegli altri de'quali è detto di sopra.

S. XIII. Si può egli acquistare un giusto imperio per forza d'arme? È detto più d'una volta che la forza sola non dà alcun diritto a nessuno; che anzi ogni forza, per potersi giustamente usare, voglia essere regolata da'diritti. E perciò siccome niuna privata persona potrebhe per forza divenire legittima padrona de'diritti altrui, così non si potrebhe acquistare un giusto imperio per la sola forza delle armi. Una delle più belle leggi de' Decemviri era, adversus fures et latrones perpetua auctoritas esto. Ma i

Nam si violandum est jus, regnandi gratia Violandum est; aliis in rebus pietatem colas.

Capitalis, dice questo Filosofo, Etheocles, vel potius Euripides, qui id unum, quod omnium

sceleratissimum fuerat, excerpsit.

§. XIV. Del resto un imperio acquistato per forza d'arme, e violentemente, dove poi col tempo sia riconosciuto da' popoli, ed approvato, benchè per avventura nel suo principio non sia stato giusto, viene, siccome dicono i Giureconsulti, per una certa ratihabitionem, ad essere convalidato e giustificato.

## CAPITOLO VII.

# Degl'interni diritti della Sovranità.

§. I. GP interni diritti della Sovranità non risguardano ad altro fine se non che alla sicurtà e tranquillità interna della Repubblica; ed alla prosperità e grandezza così delle famiglie, come di tutto il corpo. Gli uomini vengono assicurati ne loro diritti per le leggi criminali e civili, per cui mantiensi la giustizia: tendone alla felicità per le leggi che favoriscono la virtù; e prosperano per le savic leggi economiche, valca dir quelle che animano e regolano le arti e'l Commercio. Se la cura di tutto il corpo politi-

DEGL' INTERNI DIRITTI CC. co è riposta nel Sovrano; seguita, che a lui appartenga il diritto generale di tutte queste leggi. Egli soddisferà alle naturali obbligazioni col non lasciar niun delitto impunito; col far distribuire i suoi diritti a ciascuno prontamente e senza parzialità; col promuovere l'affezione al ben pubblico, o sia la virtù; coll'animare e regolare i fondi della privata e pubblica sussistenza ed opulenza, cioè le arti e'l commercio; ma egli non servirà meno alla sua gloria e grandezza. E se la coscienza di aver fatto una persona felice è grandissimo e sincerissimo piacere, qual dee esser quello di aver renduta felice l' intera Repubblica? È un gusto e senso, dice Platone, che non possono interamente provare e gustare se non le anime fatte per la vera felicità. Ma discorriamo qui più distintamente di questa po-

# Potestà Legislatrice.

testà legislatrice.

§. II. É dunque la Potesta legislatrice quella di applicare la legge universale del Mondo a'particolari interessi, della Repubblica, e formarne defle leggi civili, siccome custodi de' diritti di ciascuno, e di tutto il corpo: di punire i delitti, e premiare ogni distinta virtù: di creare de' Magistrati inferiori, siccome depositari ed eseautori delle leggi. La legge civile vien definita un precetto generale appartenente a tutto il corpo politico, fermato per una reciproca sponsione del Sovrano, e del popolo. Di qui è, che Aristotile chiama le leggi civili patti pubblici, sia che si considerino come una nuova sponsione, sia che si abbiano come conseguenze del

LA DICEOSINA LIB. II, CAP. VII. primo patto sociale e della legge fondamentale della Repubblica. Dond'è che Teodorico Re d' Italia, nel suo Editto numero 27, dice magnanimamente : Noi vogliamo , che le medesime

leggi leghino noi ed i nostri popoli.

6. HI. Disputano i Forensi ed i Casisti : Se la materia delle leggi civili sieno le sole azioni esterne ed indifferenti, o anche le interne e precettate o vietate dalla legge di natura. E vi ha di coloro che sostengono assurdamente, le leggi civili non aver altra materia se non che le azioni esterne ed indifferenti. Potea dirsi sciocchezza maggiore? Ma da questa sciocchezza nacque la sediziosa massima, che le leggi civili non obblighino in coscienza. Le ragioni, che dimostrano l'assurdità di questa dottrina, sono: 1.ª Le leggi civili non son altro se non che un modellamento della legge di natura, secondo i varii rapporti che ella può avere in diversi tempi, luoghi, climi, bisogni umani, temperamenti di persone, età, sesso ec. Or se la legge di natura riguarda i costumi tanto interni che esterni, a quel medesimo fine tendono le leggi civili. Perchè quid valent sine moribus leges? dice saviamente Orazio, 2.ª Che faremmo di tante leggi civili, la cui materia sono l'empietà o la pietà, l'omicidio, l'adulterio, il ratto, il danno, la calunnia, ed infinite altre cose simili che niun dirà esser di lor natura indifferenti? 3.ª Non vi è, dice avvedutamente S. Tommaso, azione alcuna indifferente in ipotesi, o in individuo, ancorchè ve ne sieno in tesi, o in genere. Dunque ne' corpi politici certe azioni, o non azioni, che in genere possono considerarsi siccome indifferenti, hanno de rapporti necessari al bene, o male del tutto, e di qui è che non sono più indifferenti.

§. IV. Io so che delle volte si son fatte di certe leggi il cui modello non era la legge di natura, nè il fine il ben pubblico. Ma chi è che possa chiamare leggi sì fatte violenze? Se la legge è un patto reciproco tra l'imperio e'l popolo, chi potrebbe supporre un corpo politico nel quale tanto il capo, quanto le membra cospirassero alla comune distruzione? Per la qual cosa anzi di chiamarle leggi, son da dirsi momentanei accessi di delirio. In fatti niuna tal legge fu mai di lunga vita. La legge è una medicina del corpo civile. E perciò se clla ripugna alla vera salute del corpo, non può durare; perchè o si rigetta per un' vomito, o ammazza; e nell' una e nell'altra maniera finisce. Ma quando la legge è conforme agl' interessi pubblici, siccome son tutte quelle che durano tuttavia e riformansi pel tempo, è figlia della legge naturale. Il dire perciò, che non obbliga in coscienza, è: 1.º rovesciare la legge di natura: 2.º rovesciare la legge Divina positiva, insegnando ella apertamente, qui potestate resistit, Dei ordinationi resistit; e S. Pietro Epist. 1, cap. 2, obedi-te Regi propter Deum 1 3.º è esser nemico del proprio interesse, non potendoci esser più Repubblica, dove le persone non si tengono legate insieme pel vincolo delle leggi civili.

§. V. Ma ecco qui una questione: Dove si possono elleno fare delle migliori leggi, ne' Comizi popolari, o in un Senato di Savii? Tutte le leggi, sieno antiche o moderne, sono l'opra de' Saggi. Il basso popolo ed ignorante può ben conoscere i suoi mali, perchè li sente; ma è

62 LA DICROSINA LIB. II; CAP. VII. difficile che vegga i buoni rimedi. Si dice che nell'antiche Repubbliche le leggi eran fatte da tutto il popolo. Questo si vuol ben intendere. Non era il popolo che facea le leggi: i Savii le proponevano al popolo, e 'l popolo non facea che approvarle. Le buone leggi degli Spartani furono di Licurgo; quelle di Atene di Solone: le leggi Romane di Numa, de' Decemviri, de'grandi Magistrati, del Senato. Come nella Medicina l'infermo dee raccontare il suo male, ma il Medico dee apprestarvi la medicina; così i popoli esporranno modestamente i loro mali politici, ma il dar le leggi appartiene alla Sovranità cinta di Savii.

S. VI. Un'altra questione è : Giova egli cambiare spesso leggi? Platone è di sentimento che niente può più nuocere alla Repubblica quanto il cambiare spesso leggi : 1.º perchè si avvezza il popolo a disprezzarle e chiederne sempre delle nuove : 2.º perchè le leggi non governano il pubblico per sè medesime, ma per un costume che generano a poco a poco: e cambiare spesso costume è ad ogni Nazione pericoloso; perchè a quel medesimo modo il popolo ignorante si persuade, la giustizia non essere immutabile, ma

dipendere dal capriccio degli uomini.

S. VII. Le leggi civili servono di ragion pubblica in ogni Stato, ed elleno medesime son figlie della sapienza del tempo. In certi tempi un popolo è interamente fanciullesco; le leggi dunque di quel tempo son puerili. Il pretendere che un popolo culto e adulto nella ragione viva da ragazzo, è un contraddittorio politico. I Francesis sarebbero ridicoli oggi giorno, se volessero vivere a tenore di tutti gli articoli della legge

Salica, alcuni de' quali sembrano puerili e pieni d'ignoranza del vero governo. Chi stringe la mano, dice una delle leggi Saliche, ad una donna ingenua, quindici soldi di pena: chi le stringe il braccio 30 soldi : chi le prende il gomito 35 soldi: chi le tooca il petto 45. In certi tempi tutto un popolo è feroce: le leggi dunque di quel tempo son siere; potrebbero elleno osservarsi ne' tempi puliti ed umani? Le leggi di Dracone date agli Ateniesi diceansi scritte col sangue; non erano adunque osservabili ne' migliori tempi. La legge de'Cinesi, che condanna certi rei ad essere affettati, in mille fette, seicento fette, trecento fette ec., dimostra assai che quel governo non è ancora sì savio, come ci si dipinge.

6. VIII. La conseguenza dunque di questo discorso è, che le leggi debbono esser proporzionevoli al grado di sapienza e di politezza de' popoli : al grado dell' arti , del commercio , delle scienze, del modo di vivere. Le leggi Europee de'tempi in cui le Nazioni erano l'une chiuse per l'altre, le quali vietavano l'uscir del denaro, oggi giorno nuocerebbero allo Stato. essendo tutt' i popoli rivolti al commercio. Le leggi, che vietano l'uscita delle derrate e delle manifatture, o le caricano soverchiamente di dazi, sono da abolirsi come nocevoli in tempo di traffico. Le leggi, le quali proteggeano le scuole d'idee astratte, di ciarle, e delle antiche leggi, richieggono riforma in un secolo di Filosofi e di Matematici. Vi è un' infinità di casi in cui le leggi antiche, o puerili, o siere, ..... trovano più luogo.

S. IX. Una terza questione è : Giovano più Gen. Dic. Vol. III. 5

64 LA DICEOSINA LIB. II , CAP. VII. al buon governo de popoli le molte, o le po-che leggi? Platone dice, essere grande argomento di Nazione corrotta la moltitudine delle leg-gi. Potrebbe quistionarsi, se la moltitudine delle leggi guasti il costume, o il costume guasto tragga seco una moltitudine di leggi. Vi è da dire da ambe le parti, e nondimeno io sono più per la prima. Le ragioni sono: 1.º Non si possono far di molte leggi senza molto premere la natura : ma chi molto preme fa de' malvagi : si può dire quel che dicea S. Paolo, non co-gnovi peccatum nisi per legem. 2.º Le molte leggi aumentano le azioni e le liti, e tutto questo nuoce allo Stato ed al costume. 3.º Non è possibile che in molte leggi non sieno di molte antinomie; e le antinomie sciogliono la giustizia, dando a'Giudici il potere di giudicar come vogliono. 4.º Finalmente o voi potete avere per educazione buoni Giudici e savii, e poche leggi bastano al governo: o no, e le molte gli stordiranno, ed i popoli saranno governati a capriccio.

§ X. Si domanda ancora: Dee il legislatore servirsi o no di proemio? Il proemio della legge chiamasi quello in cui il legislatore dimostra la cagione della legge e la sua utilità e necessità, studiandosi per le ragioni di farla rispettare ed amare da' popoli. Molti antichi legislatori non istimarono degno della loro grandezza usar proemio. Platone nelle sue leggi impiega presso che un libro intero a mostrare la necessità d'un proemio. Gli uomini son esseri razionali, e si lasciano meglio condurre per la ragione che per sola forza. Vero si è che in tempi culti e filosofici il proemio di una legge vuol

esser savio, sodo c ben ragionato, affinchè anzi di giovare, non nuoccia mettendo la legge in derisione.

. S. XI. Dopo il decimo secolo cristiano si è veduta nascere una questione tra' politici, ignota ne' primi tempi del Cristianesimo, ed è: Può egli o no la Chiesa, cioè il Sacerdozio, fare delle leggi così propriamente dette? Non si disputa, se il Sacerdozio possa farle, dove le leggi per legge fondamentale dello Stato si fanno nelle pubbliche assemblee di tutta la Nazione; poiche essendo in tutt' i Regni Cristiani il Sacerdozio una delle più cospicue e savie parti della repubblica, vi hanno senza dubbio quel medesimo diritto che tutti gli altri cittadini. In Inghilterra tuttavia i Vescovi hanno nella Camera alta il lor diritto legislativo; e l'aveva in Francia tutto il Clero, mentre durò il costume di non far leggi che ne' Comizi generali della Nazione. Anche in Italia, quando le leggi imperiali dettavansi nel piano di Roncaglia, i Vescovi vi avevano il primo posto.

§. XII. La questione dunque si restringe, se il Clero, sia ciascuno nella sua Diocesi, sia unito ne Comeilii, possa esso solo dar leggi alla Nazione. Tutti gli antichi concilii non han fatto, che Canoni, cioè regole le quali di per sè non hanno forza coattiva di corpo. La parola legge è imperiosa; e perchè suppone giurisdizione temporale, e la forza della sparla da obbligare con le pene afflittive del corpo, non può convenire al Sacerdozio il quale di per sè non ha nè giurisdizione temporale, nè ri jus gladii. E di qui è nato che la Chiesa costantement ne'suoi giudizi si è dichiarata sempre esser lor-

LA DICEOSINA LIB. II , CAP. VII. 66 tana dalle pene del sangue, anzi per solo difetto di Cristiana mansuetudine pronuncia irregolari i giudici criminali, ancorchè abbian giustamente condannati alla morte i rei. Il jus d'unque legislativo ripugna all' essenza del Sacerdozio. Ma se i Canoni Ecclesiastici sono da' Sovrani approvati, promulgati, e corredati di pene temporali acquisteranno per la forza dell' imperio la natura di leggi, e saranno tali nelle mani de' magistrati pubblici.

## Delle Pene delle Leggi.

§. XIII. Ogni legge costa di decreto e pena. La legge serve ad indirizzar l'uomo al suo fiие; ma per farlo si richiede: 1.º ch'egli vegga il fine ed i mezzi più acconci : 2.º che vi sia determinato con qualche motivo potente a raffrenare l'appetito di uscire della rettitudine. A fare il primo serve il decreto della legge: il secondo tiensi con la pena.

S. XIV. Per poter meglio intendere la forza delle pene, si consideri, che il cuore dell' uomo è composto di due primitive ed essenziali affezioni, amor proprio, e pietà; delle quali la prima può chiamarsi forza concentriva, l'altra forza diffusiva. La prima vuol tutto tirare a sè; la seconda tutto dare agli altri. La sola forza -concentriva distrugge l'uomo per separarlo da ogni simile, e lasciarlo solo: la diffusiva sola il distrugge distaccandolo dal suo ceppo. Dunque l'arte di mantenere un corpo civile è di ridurre all' armonico queste due forze primitive , ritenendo e restriguendo la concentriva, il che s' ottiene con le pene che frenano la soverchia

DEGL' INTERNI DIRITTI ec. cupidità; e dilatando la diffusiva, il che si può

conseguire con de' premi alla virtù.

§. XV. La pena è ogni cosa che afligge o il

corpo, o l'anima. S'affligge l'animo o frenasi l' iniqua cupidità con le pene d'infamia: il corpo con le pene pecuniarie, che sottraggono all'uomo il suo sostegno; con la relegazione, deportazione, esilio, che il privano de comodi e de' piaceri della patria e de' suoi ; e con tutte le pene che toceano immediatamente il corpo, come carceri, galee, frusta, mutilazione,

e pene finalmente capitali.

§. XVI. Le pene vogliono essere proporzionevoli alla quantità del delitto: ma la quantità del delitto non si vuol misurare pel solo male fatto ad altri, ma per la somma di tutte le circostanze, della persona offesa, dell' offenditrice del luogo, del tempo, del modo, dello scandalo pubblico, e di tutte le consegnenze che possono dalla colpa o dal delitto derivare. Nello stato di natura in molti casi la sola pena del taglione può essere bastante compenso: ma nelle Repubbliche le pene debbono risguardare a quattro fini: 1.º a ristabilire l'offeso nel primo stato, o quanto si può d'appresso: 2.º ad emendare il reo, affinchè non diventi ardito per commettere di simili misfatti : 3.º a reprimere lo scandalo pubblico che nasce dal mal esempio: 4.º a soddisfare alla Maestà offesa.

§. XVII. Di quì segue che le leggi penali della maggior parte de'popoli barbari, raccolte da Lindebrogio nel suo Codex legum antiquarum, le quali non puniscono i più gravi delitti, che con le sole multe, o sieno pene pecuniarie, non crano acconce al buon governo; perchè elleno

anzi di frenare la forza concentriva, venivano a dilatarla negli uomini ricchi e potenti. Diamone un esempio. Una delle leggi Longobarde stabilisce: chi ammazza un Suddiacono 300 soldi di pene: un Diacono 400: un Monaco 500: un Prete 600: un Vescovo 900. Perchè si capisca meglio quanto importino queste pene. sappiasi che un buon cavallo valutavasi di quei tempi 10 soldi. Dunque la pena di chi ammazzava un Suddiacono era di 30 cavalli : quella del preticidio di 60 : quella dell' omicidio d'un Vescovo di 90. A quei medesimi tempi un montone stimavasi un soldo. Dunque l'ammazzatore d'un Suddiacono si redimea con 300 montoni; d'un Pretc con 600; d'un Vescovo con 900. Quel che ancora fa più orrore è che in certe di quelle leggi de' popoli settentrionali si compone a pene pecuniarie fino il parricidio.

5. XVIII. Gran questione è tra' irattatori del jus naturale, donde nasca il diritto delle pene capitali. Se la potenza civile, dicono essi, nasce originariamente da un contratto sociale delle famiglie, potevan esse, le famiglie, consentire alla distruzione di sè medesime? Niuno ha diritto di ammazzarsi; dunque tutti non l' hanno; come dunque poteano trasferirlo?

S. XIX. Grozio pare molto inclinato a credere che il diritto delle pene capitali nasca in Dio dalla sua Autocrazia, o indipendente Signoria, e dalla sua onnipotenza. E perchè questa signoria e potenza derivasi da Dio alle supreme potestà, dal medesimo fonte è la giustizia punitrice di pene capitali. Obbes ha sostenuta questa massima apertamente. Egli fa discendere il diritto di signoria tanto in Dio, quanto negli uo-

mini, dalla potenza irresistibile. Sembra che gli antichi popoli, ed ancora i barbari avessero presso a poco le medesime idee. Tra gli antichi Tedeschi, dice Tacito, le pene afflittive del corpo non erano che de' Preti, siccome ministri di Dio, il quale solo può avere il vero jus vitace ct necis. Nelle leggi decemvirali tutte le pene di morte son sacrificii che si fanno agli Dei: Sacer esto, per voler dire pena di morte. E di qui nacque che le pene capitali si chiamassero supplicia, volendo con ciò significare ch' erano offerte fatte agli Dei, in soddisfacimento dell' offesa Temi. Anche oggi giorno tra' selvaggi i rei di morte s' immolano alle loro Divinità.

5. XX. Ma questo sentimento è falso e pericoloso. È falso, perchè confonde la potenza col diritto. Non è la potenza che crea il diritto, me il diritto regola la potenza. Veggasi la nostra prima Dissertazione. Dio ha tauti diritt da punir capitalmente, che non era necessario a Grozio ricorrere alla potenza irresistibile. È vero poi che niun uomo ha il diritto di ammazzarsi: ma ogni uomo ha il diritto di alla pena del taglione: e questo diritto per l'unione delle volontà passa nella vobontà comune dello Stato,

cioè nella legge.

5. XXI. La materia delle pene sarebbe infinita: ma non abbiam tempo per l'infinito. Finisco adunque con due questioncine: 1.º Chi dee esser punito? La risposta è pronta: chi ha peccato. Ma quel chi ha peccato comprende tanto la causa principale, quanto i complici, sia che vi abbiano conferito con la forza corporea, sia col consiglio, col comando, col favore, col·l'csempio, o con qualunque altro soccorso. Tutti

sono rei: sebbene non tutti al medesimo grado. Dunque le leggi, che puniscono i figli per li padri, i congiunti pel reo principale, concittadini, o altre persone, dove non sieno complici, sono leggi inique, ripugnanti egualmente alla natura ed alla legge divina positiva: Filius

non portabit iniquitatem patris.

6. XXII. 2.º Le pene vogliono essere più tosto aspre, o miti? Difficile è il rispondere con un sì, o no, alla presente questione. Debbe aversi riguardo alla natura del clima onde sono gl'ingegni umani, alla forma del governo, allo stato del costume, ed a mille altre circostanze. Tra i popoli poco sensitivi, come quelli de'climi freddi, o troppo elastici e mobili, come ne' paesi caldi , le pene vogliono essere più tosto severe ed aspre, che no; perchè ne climi. freddi la forza diffusiva delle persone è lenta , ond'è ch'è più forte la concentriva ; e ne' paesi caldi il cervello sempre in moto non si può frenare senza molta severità. Di qui è, che certi supplicii inglesi, svezzesi, tedeschi, ovvero africani ed indiani, spaventano noi altri. Ma ne' climi temperati , dove le due forze vanno più all' armonico, la ferocia delle pene non è nè necessaria, nè utile.

§. XXIII. Finalmente non è tanto la severità delle pene quella che scuote i popoli e li frena, quanto la prontezza e la puntualità. Niuno dee lusingarsi di poter eludere la pena: e questa pena dev'esser prontissima, grande o piccola che sia. La sperienza ci fa vedere che allora i castighi de'ragazzi giovano, quando seguono immediatamente alla colpa; perchè allora il piacere di aver fatto male vien subito ad esser estin-

DEGL' INTERNI DIRITTI ec. 71 to e represso pel dolore del castigo. Or tutt' i popoli sono ragazzi sotto la legge.

### Magistrati.

S. XXIV. Come il diritto supremo della legislazione, e con cò la suprema giurisdizione, non è che della Sovranità; così il diritto di creare i Magistrati politici, cioè gli applicatori delle leggi a'fatti degli uomini, gli esecutori edi giudici della giustizia non dipendono che dalla sola suprema autorità. Ognuno dunque il quale ha il diritto del mero e misto imperio, tribunale, giudicatura, non dee riconoscere altra sorgente che la Sovranità, sia laico, sia clerico. Chi ardisse farsene indipendente, attaccherebbe il più gran diritto di Maestà, e sarebbe ribello.

6. XXV. Ne' tempi antichi i Sovrani medesimi presedeano ne' giudizi. Si è disputato tra'politici, se fosse ciò meglio che non è l'amministrare la giustizia per mezzo de Magistrati. Tra le nazioni, barbare, dove non v'ha leggi scritte, è necessario che il Sovrano medesimo sia il giudice de' diritti privati e delle private offese, potendosi meno temere del suo arbitrio che di quello de' particolari. Ma nelle Nazioni culte, dove vi sono codici di leggi, i Sovrani si son sottratti da queste cure , salvo il diritto di ultimo ricorso. Nè era a farsi altrimenti. 1.º Ne' popoli culti la quantità delle azioni è presso che infinita; come può dunque attendervi un solo ? 2.º Il Sovrano è esecutore delle leggi; dunque non gli conviene esser giudice, perchè altrimenti sarebbe giudice e parte. Le cure dunque del Sovrano sono scegliere Magistrati dotti e giusti, e poi LA DICEOSINA LIB. II, CAP. VII.

dir loro quel che diceva un gran principe; Io governo voi; e voi governerete i popoli a te-

nor delle leggi.

6. XXVI. În certi paesi è trascorsa una massima perniciosa al Sovrano ed a'popoli insieme, e contraria a tutte le leggi di tutt'i popoli, ed è, che non bisogna troppo pubblicamente punire i Magistrati che peccano o per ignoranza, o per, malvagità, affine di non mettergli in discredito del pubblico. Massima contro la buona politica e la giustizia. In tutte le leggi Romane, nelle no-, stre Costituzioni e nelle leggi di tutt' i popoli, niun vien punito più severamente quanto un Magistrato ingiusto o per ignoranza o per malvagità di cuore. 1.º Perchè mette in odio il governo. 2.º Perchè discioglie il vincolo del corpo civile, che son le leggi. 3.º Perchè aumenta i delitti cd i vizi, i quali spiantano l'arti e la fatica, primo sostegno di ogni Stato. La ragione poi, che ne adducono, e così falsa come la massima. Un magistrato ignorante o scellerato si punisce in due modi : si toglie dall' impiego e si assoggetta alle pene de' facinorosi. Si rimette un savio ed onesto; ed è finito lo scandalo.

### Dominio Eminente.

S. XXVII. Poichè le famiglie si unirono in un corpo e si sottomisero ad un governo, tutti i diritti, così personali, come reali, furono ipotecati alla legge generale della Repubblica: Salus publica summa lex esto. Il Sovrano adunque moderator di tutt'i diritti delle persone vien con ciò ad avere un diritto supremo su le persone tuttequante e su tutti i loro beni. Ogni

persona, ogni famiglia ritiene la proprietà di tutt' i diritti personali e reali; ma il Sovrano ha un dominio emisento. un dominio eminente, per la forza del quale può e dee far servire così le persone, com' i beni alla pubblica felicità. Come nel corpo fisi-co gli occhi, le orecchie, la lingua, le mani, i piedi, ciascun membro ha la proprietà di quel ch'è suo; e nondimeno la mente ha il diritto di far servire tutt'i membri, e le loro proprietà alla conservazione e felicità del tutto; così è del Sovrano e del corpo politico. Dov' è da considerare che niuna persona di qualunque ce-to ed ordine, niun bene di qualunque natura, può sottrarsi da questo diritto senza usurpare violentemente la proprietà dell' imperio, e dissociare il corpo civile.

S. XXVIII. Hanno osservato i Savii politici, che in ogni Repubblica i beni sono pel patto sociale sottomessi a due ipoteche: 1.º al bene di quel villaggio, terra, o Città, dove sono situati: 2.º al bene di tutta la Repubblica. Questo porta il contratto sociale. Dunque tutte le persone, che pretendono sottrarneli o attivamente o passivamente, sono ingiuste, tendendo a snervare l'unione primitiva; e perciò sono soggette

alla punizione della legge generale.

S. XXIX. Del resto l'uso di questo dominio eminente dee riguardare il ben pubblico dello Stato anche per interesse del Sovrano; perchè le ricchezze del Sovrano vere e stabili non pos-sono essere che quelle del popolo. L'accumular denari nell'erario, e sottrargli alla pubblica cir-colazione, è il peggior male che il Sovrano pos-sa fare a sè ed a'popoli. E questo vuol dire Ta-cito, quando scrive: auri vis atque opes Prin-cipibus infensae. Nel parlamento generale di questo Regno tenuto da Alfonso I nel 1442, questo magnanimo e savio Re apertamente protesta, ch'egli non farebbe altr'uso de'tributi de'popoli, nè gli converrebbe farne, se non quello che chiederebbe la pubblica salute e felicità dello Stato (1).

#### Scuole e Scienze.

6. XXX. Tutti gli uomini son più quel che si fanno per educazione, che quel che nascono. Egli è il vero che le proprietà della natura umana e le di lei forze primitive sono indelebili; ma son però modificabili in infinite maniere. È un errore il credere che tutto in noi faccia il fisico ed il clima. La natura ed il clima danno la pasta; ma l'educazione la figura. Or l'educazione principale, che forma gli uomini negli Stati politici, vien principalmente dal governo e dalle scuole. Niente fu mai meglio dimostrato, quanto è stato questo punto da Platone nella sua Repubblica, e niente ci è meglio manifesto per la storia. Il presente fisico ed il clima della Grecia Europea ed Asiatica è il medesimo che fu 2000 anni addietro. Non si cambiano i climi. Ma è il medesimo il costume? La cagione del divario non è che il presente governo Turco e le presenti scuole.

§. XXXI. Se dunque al Sovrano appartiene ogni diritto che serve alla conservazione e felicità della Repubblica; e le scuole vi han tan a parte, quanta si è veduta; tutte dalla più bassa alla più alta, e di ogni ordine e ceto sono immediatamente sottomesse al pubblico im-

<sup>(1)</sup> Privilegj e capitoli di Napoli, pag. 8;

DEGL' INTERNI DIRITTI CC.

perio. Il Sovrano ha il diritto di sapere chi insegna, dove, che, come; e, non trovando che queste cose corrispondono al ben pubblico, di abolire, di creare, di modificare e correggere. E quindi è nato che la pubblicazione de libri in tutt'i buoni governi siasi sottomessa all'ispezione sovrana.

# Culto Religioso.

S. XXXII. Tra' popoli, i quali non hanno una Religione rivelata immediatamente da Dio, nè un ministerio divinamente stabilito, l'autorità de' Sovrani su de' Preti è indefinita ; perchè i Preti, il culto, i Tempii, e quanto appartiene a quelle superstizioni, tutto dipende originariamente dagli uomini. Quindi è che in Roma pagana il Sommo Pontefice, il Collegio de' Pontefici, il Collegio degli Auguri, ed ogni cosa che apparteneva alla Divinità, templi, sacrificii, feste, cerimonie, era sottomessa all'autorità del Senato; perchè tutte le cose umane in ogni governo sono sottoposte alla Sovranità.

S. XXXIII. Ma il caso è differente fra noi Cristiani. Noi abbiamo un corpo di dottrine religiose e morali, detto la Divina Scrittura, datoci da Dio medesimo per mezzo di uomini inspirati : noi abbiamo un Ministerio sacerdotale fondato da Gesù Cristo sommo nostro legislatore. Vi è dunque qualche cosa nella Religione indipendente dalla Sovranità, che costituisce la Maestà del Sacerdozio. I Sovrani Cristiani hanno tutto il diritto in quel che appartiene al corpo politico: e nondimeno il Sacerdozio ha di certi diritti che non rilevano che da Dio solo.

Queste due sorte di diritti non sono per loro natura opposte: ma le pretensioni da ambe le parti l'hanno connesse insieme in modo che da lungo tempo ne son nati quei contrasti e quelle guerre di giurisdizione, che hanno turbata la Chiesa e gli Stati. Molti grand' uomini si sono studiati di conciliare le opposte ed innasprite parti. Io non mi misuro con questi grandi uomini, per non parer troppo corto: ma m'ingegnerò anch' io di farlo al modo mio.

§. XXXIV. Cominciamo da un principio nel quale si conviene da ambe le parti, ed è che il Regno di Gesù Cristo, di cui i Saccrdoti son Ministri, non è un Regno temporale, ma puramente spirituale. Il Legislatore medesimo se ne dichiara: Regnum meum, dic egli, non est de hoc Mundo. Si può vedere come questo luogo è stato comentato da Santi Padri, appresso Monsignor Bossuet nell' cecellente opera Defensio Cleri Gallicani, e nell' altra di Dupin, anche francese, collo stesso titolo. Tutta la Chiesa approva questo sentimento nell' Inno dell' Epifa-

Non eripit mortalia

nia, cantando:

Qui regna dat caelestia.

§. XXXV. Da questo principio seguita che al Sacerdozio non conviene altra cura , salvo quella delle cose spirituali ; e che tutto ciò eli'è temporale è sottoposto al governo de' Sovrani. Ora lo spirituale è 1.º la dottrina rivelata, che costituisce la fede ed i principii di morale del Cristianesimo: 2.º l' amministrazione de' Sacramenti: 3.º la disciplina ecclesiastica. Il Sacordozio dunque per diritto divino è depositario della dottrina Evangelica: predicatore della pa-

rola di Dio; ministro de' Sacramenti, e custode delle regole Apostoliche riguardanti la disciplina della Chiesa. Ma tutto ciò ch' è temporale, sia ne' beni, sia nelle persone, sia nelle azioni delle persone, tutto dee fare concerto col
corpo politico, esser sottomesso alla maestà del
governo, e dipenderne, ancorchè se ne sia esentato per privilegi; perchè i Sovrani quando concedono de' privilegi, non intendono di disciogliere il corpo civile e farne più Sovranità, anzi

è dubbio se'l potessero.

S. XXXVI. Spieghiamo questo più chiara-mente. I magistrati secolari non sono nè depo-sitari, nè interpetri, nè maestri, nè predicatori della dottrina Cristiana, nè ministri de' Sacramenti, nè di per sè stessi hanno diritto alcuno di formar regole Ecclesiastiche. Tutto questo appartiene di diritto divino al Sacerdozio, essendo in sostanza spirituale. Ma gli uomini i quali si consacrano al Sacerdozio, i beni che si stabiliscono per loro sostegno, tutte le azio-ni esterne fatte per essi, anche in esercitando il loro uffizio, i tempii, i luoghi, le fabbriche destinate al culto religioso, sono di lor natura ed origine cose temporali , ancorchè legate colle spirituali. Benchè adunque il Sovrano ed i suoi Magistrati non abbiano diritto alcuno sullo spirituale; nondimeno appartiene alla loro incumbenza di vedere e regolare tutto quello che vi è di temporale, affinchè faccia armonia nel corpo civile.

§. XXXVII. Così il diritto della Sovranità non si estende a fare che non si predichi la parola di Dio, che non si amministrino i Sacramenti, che non vi sieno de' Templi e delle fe-

LA DICEOSINA LIB. II , CAP. VII. ste, che non vi sieno beni da sostenere i Ministri, che non vi sieno Canoni regolanti la disciplina; ma ben può e dee vedere chi e quanti si consacrino al Sacerdozio: chi, dove e quando predichi : da chi , dove e come si amministrino i Sacramenti: come si osservino gli antichi Canoni, e quali sieno i nuovi che si vogliono introdurre: quanti templi, e dove si fabbrichino: quanti e quali beni, e da chi si consacrino al Sacerdozio. E trovando che in qualcuna di queste parti o si manchi, o si abbondi con discapito della Religione o della Repubblica, o con inquietudine de' popoli, con ingiuria de' suoi diritti, può, e dee darvi de' provvedimenti necessari. Questo, oltre che nasce dalla natura stessa dell' Imperio, si conferma per l'uso continuo che ne han fatto tutt' i Sovrani Cristiani, e per l'autorità de' Concilii medesimi antichi che l'han riconosciuto.

§. XXXVIII. Se dunque in queste materie il Sacerdozio gode un' immunità sia personale, sia reale, non è che un privilegio del Sovrano. Privilegio assai conveniente al posto, privilegio rispettabile: ma dove se ne abusi, è sottomesso alle cure dell'imperio, a cui dee premere la salute dello Stato e l'illibatezza della Religione, come uno de sostegni della Repubblica. Non debbono adunque gli Ecclesiastici pretendere che la maestà dell'Imperio non si opponga a' loro abusi. Quando l'imperador Teodosio diede fuori una legge victante i nuovi acquisti pel soverchio abuso che se ne faceva dagli Ecclesiastici, S. Girolamo scrisse: non doleo legem, sed

quod legem meruerimus.

S. XXXIX. Diciam qui due parole de' beni

della Chiesa. La parola Chiesa prendesi da noi un poco diversamente che non si fece ne' primi tempi Cristiani. Allora non si prendea che nel solo senso di un ceto, o congregazione di Cristiani laici e Preti, cioè discepoli e maestri. Quando si dice la Chiesa di Antiochia, la Chiesa di Efeso, la Chiesa di Roma, non s'intende negli antichi Scrittori che tutto il corpo de'credenti sotto la direzione de loro Pastori. Allora dunque i beni di Chiesa non erano i beni de'Preti, ma i beni offerti dalla carità de'credenti pel Sacerdozio e pel popolo. Dunque il proprietario n'era tutto il corpo de' fedeli, ed i Sacerdoti non erano che depositarii ed economi, non padroni. Di qui è che non poteano prenderne altra porzione che quella la quale era necessaria ad un congruo mantenimento. Questa verità si conservò illibata fino al xn o xnı secolo, e fu sempre dichiarata e confermata da' Sacri Canoni. S. Bernardo scrivea pe' Sacerdoti amministratori : quidquid de altari retines, praeter simplicem victum et nudum vestitum, tuum non est, furtum est, rapina est, sacrilegium est. Erano i canoni del Concilio IV Cartaginese , che fu confermato nel Concilio di Trento. Su questo fondamento i migliori Teologi hanno insegnato che un beneficiato, il quale abbia di casa sua da poter vivere comodamente, non può torre niente dal comune della Chiesa, cioè dalle rendite del benefizio, senz' essere un ladro.

S. XL. Ma noi abbiamo dati alla parola Chiesa due altri sensì particolari, de' quali uno è particolarissimo, intendendo le fabbriche de' templi, l'altro men particolare, intendendo i ministri. E di qui è che que' beni, i quali per lor Gen. Dic. Pol. III. 6 origine e sondazione erano di tatte tre queste parti, cioè de Ministri, del Popolo e de Templi, l'abbiaino ridotti ad essere quasi che interamente de soli Ministri, per una fallacia di divisione, ed a poco a poco s'è andato tanto avanti ad insegnare una dottrina aliena da tutt' i canoni, e cagione di mille mali nel rilasciamento della disciplina, ed è, che i beneficiati sieno proprietari e liberi padroni de beni ecclesiastiei.

§. XLI. Dunque il Sovrano, in qualità di Sovrano, in qualità di custode della Religione, in qualità di primo Cristiano, ha il diritto di obbligare gli Ecclesiastici all' uso de' Ganoni rispetto a' beni ecclesiastici, cioè di farli servire al ben' del corpo. E perchè ogni regno Cristiano è una Chiesa Cristiana; in un bisogno di tutto il Regno, come di peste, di carestia, di guerra, ha il diritto di far servire questi. beni per la salute dello Stato, cioè di tutta la Chiesa del suo Regno.

### CAPITOLO VIII.

# De' diritti esterni dell' Imperio.

§. I. I diritti esterni della Sovranità si possono ridurre, com'è detto, a questi tre: 1.º diritto di guerra, e pace: 2.º diritto di guerra, e pace: 2.º diritto di ambascerie. Noi affrettandoci all'esito di questo libretto, saremo in questa parte brevissimi: ma incominciamo dal diritto di guerra, e pace.

§. II. La guerra nasce con noi, dice Plato-

ne; perchè l'uomo è naturalmente animale irritabile, e perciò vendicativo; e la prima e la più gran guerra, sia tra le persone, sia tra gli Stati, è quella che si fa per istizza e per motivo di vendetta. Il vendicarsi, dice un Eroe appresso Omero, è più dolce dello stillante miele. Non saprei dire perchè: ma il fatto è certo. Appresso l' nomo è bisognoso ed amante più di vivere dell'altrui, come quello che si può aver presto, che del prodotto delle sue lunghe e metodiche fatiche. E questa è una gran cagione di guerra di persona a persona, e di Stato a Stato. I Tedeschi, dice Tacito, non amano di coltivar la terra; perchè non hanno la pazienza di aspettare per mangiare. Quando lor manca, si mettono in armi, e depredano i vicini: stimandola cosa non solo più presta, ma ancora più magnanima. Quest' era la vita di tutt' i popoli selvaggi e barbari de' tempi antichi, ed è oggi de' Tartari e di gran parte degli Africani.

§. III. In terzo luogo l' nomo è animale invidioso; il vedere un altro, che gli è vicino, da più di sè, l'opprime di dispiacere, e' l' irempie di paura. Siccome un Nano sentirebbe oppressione a misurarsi con un nomo di giusta statura, e se potesse, il farebbe coricare a terra, per non sentirne la superiorità; così le vicine famiglie ed i vicini Stati difficilmente si acconciano a vedere altre famiglie ed altri Stati da più di loro. E quindi nasce una guerra perpetua così nello Stato, come nel mondo. La maggior parte delle guerre de' Romani furono figlie della gelosia e dell' invidia.

§. IV. Finalmente l'uomo è animale cupido ed ambizioso di regnare. È portato a facilmente

stimare, che quanto è più ricco e più potente, tanto sia per esserne più felice. E da questa cupidità ed ambizione nasce un'infinità di guerre desolatrici della terra. Una, et ea vetus caussa bellandi, est profunda cupido imperii, et

divitiarum, Sallust.

§. V. Si può facilmente dimostrare, che l'uomo, o lo Stato guadagni molto più nel ridurre alla ragione le quattro anzidette interne cause di guerreggiare, che nel lasciar loro sciolta la briglia, ed urtare ad occhi chiusi. Si è dimostrato, che la felicità degli uomini non può consistere, che nel minimo de'mali. Or questo minimo de'mali non si ottiene certamente con lasciar correre fin dove va l'irascibile. l'amor della preda, la cupidità, l'ambizione, la gelosìa. La vendetta è dolce, diceva Achille: ma ci costa, assai men di dolori e d'imbarazzi il frenar l' ira , che il vendicarci. Questo si attiene più alla natura ferina, che vuol rompere e rompersi : come le querce, dice Seneca, che si frangono cadendo, nel tempo medesimo che opprimono i piccoli arboscelli. La vendetta di Patroclo costò la morte ad Achille: ed un popolo per vendicarsi dell'ingiurie ricevute da un altro, gli dee prima sacrificare centinaia di migliaia de' migliori suoi sudditi, e lasciar poi gli altri a languire nella miseria.

§. VI. Ši vuol soddisfare al bisogno: è naturale ed è giusto. Ma il soddisfarvi con una guera, non fa che accrescerlo. Quanto è dolce vivere delle fatiche proprie, in pace ed in sicurali! La natura in tutt'i paesi fa nascere di quel che serve all'uomo; ed ha dato a tutti due mani, ed un intelletto capaci di arti. Se tutti i

popoli volessero viver di preda, quali sarebber quelli che potessero esser predati? Un ignudo non ha che torre ad un altro ignudo. E questo pruova che non è utile la guerra a voler ben vivere.

6. VII. Le persone, e con ciò i popoli composti di persone, son cupide ed ambiziose. Bene : soddisfino dunque alla cupidità ed all'ambizione colle arti e colla virtu. Ogni Nazione può essere ricca, se ha giudizio, ed esser gloriosa e rispettata, se ha virtù. La Repubblica di Atene era una piccola Repubblica. Ma ella fu ricca e grande quando coltivo le arti e'l commercio; quando si fece un punto di gloria del suo sapere. Quando pensò a dilatarsi per l'armi, si franse su i lidi di Sicilia, perdette l'imperio del mare, divenne povera e disprezzabile, finchè fu inghiottita dalla Romana. Roma medesima, se si fosse contentata di regnare in Italia, forse sarebbe ancora o una gran Repubblica, o un gran Regno. L'avidità e l'ambizione la dilatò: la grandezza la indebolì: ed i popoli da lei oppressi, volendosi vendicare, la distrussero.

5. VIII. L'uomo finalmente, ditono, è animale geloso e sospettoso d'una maggior grandez za. Niente è più vero. Ma dipenderà egli la sicurtà d'un popolo, il quale si vede minore del suro vicino, dall'abbassare quello che gli fa ombra? Questo metodo ha due grandissimi e certissimi pericoli. Primamente se riesce il disegno, allora questo popolo intraprendente sarà egli medesimo il temuto, e gli dee avvenire quello stesso ch'egli ha fatto al suo vicino. Finchè gli Ateniesi furono in uno stato da non dar gelosia a' vicini, furono amati e rispettati. Come creb-

bero, diedero del sospetto agli Spartani, e caddero per la virtù di questo popolo feroce. Ma quel medesimo sospetto, che avea cagionata la rovina degli Ateniesi, uni i Greci, e rovinò gli Spartani. La Repubblica di Olanda è più sicura oggi per la sua debolezza, che non fu verso la metà del secolo passato, quando la sua grandezza le trasse addosso le armi francesi ed inglesi. Gl' Inglesi hanno adottata questa massima. Ma io non dubito che quando saranno giunti a non temer più i vicini, non sieno per esser temuti da tutti, ed aver tutti per nemici: stato pericoloso per ogni corpo civile. Ma se quello stato, non riesce, per amor di star meglio, si sarà spiantato colle sue mani. Questa fu la causa che rovino i Macedoni ed i Siri, e fu vicina a distruggere Roma medesima: e questa ha stranamente indebolita la Svezia. Non è adunque spediente nè per le persone, nè pe' corpicivili lasciarsi condurre da quelle cagioni di guerra che si son dette.

§. IX. Non si può adunque, dirà taluno, ne si dee far guerra? Son due questioni: una se si dee, l'altra se si può. Quanto alla prima, son da misurare le prebabilità del poterne uscire con vantaggio, con quelle di perdervi. 2.º Dove le prime sieno maggiori, in due casi si dee: 1.º dove siamo ingiustamente attaccati: 2.º dove ci si neglino i nostri diritti. Ma se le probabilità del vinere sieno troppo di sotto a quelle del perdere, qualunque sia e quantunque il diritto che ci compete, è stoltezza il guerreggiare.

§. X. Rispetto alla seconda, la giustizia di una guerra nasce o da diritto perfetto, o da im-

perfetto. Dal diritto perfetto in due modi : 1.º Se un popolo ci attacchi ingiustamente, o per avidità di preda, o per ambizione d'imperio, o per ragioni che non appartengono al pubblico, ma a privati, dove il governo e'l pubblico non vis' interessi. Quando dunque i Romani attaccarono gl' Inglesi, per sottometterseli, prima sotto Cesare, poi sotto Claudio, non avevano alcuna ragione di far loro la guerra; quiudi il diritto d'una guerra giusta conveniva agl'Inglesi. La difesa è così diritto innato, come la vita e la libertà. 2.º Se un popolo, che ci ha offeso e danneggiato, ci nieghi il compenso; perchè allora noi abbiamo un diritto di richieder soddisfazione e di punire l'ingiuria. I Romani costumavano, prima che si venisse all'armi, di mandare a chieder soddisfazione agli offensori; e dove questa si negava, metter mano al diritto che la natura dà all' offeso contra l' offendente.

5. XI. Ancorche queste due cagioni rendano giusta la guerra, non è da stimarsi però che convenga subito volare all'arme. Dove si può con un minor male d'ambe le parti avere i suoi diritti e la pace, fia sempre pazzia ricorrere a'dubbii e rovinevoli casi della guerra. È di qui è che gli. Antichi si facevano un punto d'onore di non procedere all'armi, senza prima avere intimata la guerra al nemico. Metodo da lodarsi, potendo la sola intimazione ridurre le parti a qualche amichevole 'accordo. Niente è più desiderevole della pace, e niente è più necessario alla felicità de popoli; e perciò non si dec ommettere niuna diligenza per conservarla. La guerra è una fiamma che divora sempre due popoli, nella quale, qualunque sia l'esito, non

s'infelicita meno il vincitore che il vinto. Io non credo che si possa fare un elogio più bello, nè più grande di quel che fa Pindaro alla Repubblica di Corinto nella XIII Olimpiade, Corinto, dic'egli, è la sede di Eunomia, cioè delle buone leggi. Seggono a destra ed a, sinistra di Eunomia la Santa Dica (cioè la Giustizia), e l'amabile Irena (la Pace) figlie del-l'aurea Temide.

§. XII. Si può qui domandare, se una giusta guerra difensiva possa nel progresso con pari giustizia divenire offensiva. E dico di sì, e per due ragioni. 1.º Per gastigare e reprimere la superbia, ferocia, rapacità d'un popolo invasore , perchè ci lasci quieti in appresso. Così i Cinesi spesso infestati da' Tartari detti Kalkas, verso la fine del secolo passato impresero a gastigarli, e distrussero il loro grande e terribile imperio. 2.º Per richiedere le spese della guerra, e farci rifare i mali ingiustamente cagionati. Perchè siccome nelle private liti è giusto che si paghino le spese e rifacciano i mali fatti per una lite calunniosamente mossa; medesimamente è dovere che si faccia, dove un popolo abbia senza giustizia attaccato un altro. Del resto gran consiglio è quello del vecchio Plautino: pecuniam loco et tempore perdere maximum interdum est lucrum.

5. XIII. Il diritto imperfetto, cioè di reciproco soccorso, può darci in molti modi un
giusto diritto di guerra. Perchè siccome tra le
private persone, dove non sia altro scampo alla
vita, è lecito di torre anche per forza a chi
n' ha del soverchio, quanto ci è necessario, o
di passare per l'altrui podere, e se bisogna,

svellere una siepe, e rompere un muro, per salvarci da chi c'insegue; ed oltre a ciò accorrere coll' armi o per impedire che uno si ammazzi da sè medesimo, o che uccida un altro iniquamente; a quel medesimo modo è permesso ad una Nazione. Dunque se ad un popolo mancano i viveri i quali soverchiano ad un altro, per modo che dove non si diano tutta la Nazione è nello stato di perire, è lecito chiedergli amichevolmente; e dove si neghino, torseli per forza d'armi. Perchè il diritto di vivere è un diritto primitivo patrimonio di tutti; al qual diritto, ed al qual patrimonio non si rinuncia per li patti delle genti, se non quando si può vivere in un'altra maniera. Vero si è però che dove il popolo bisognoso può dar altro in iscambio de' viveri, siccome metalli e manifatture, il dee: e dove non può dar nulla, dee restar obbligato a soddisfare in appresso nel miglior modo che si può.

5. XÍV. Che diremo della guerra fatta da'Romani a'Sabini? I compagnoni di Romolo e Remo ridottisi nell' asilo de' paesi vicini, erano un popolo senza donne; dunque un corpo da finire in una sola età. Chiesero delle mogli, e furono loro negate. Le rapirono con ingamo, e difesero poi l' attentato con la guerra. A voler far nascere è crescere la Città di Roma i popoli vicini non erano in altra obbligazione che in quella di reciproco soccorso. Dove questo soccorso si negò, potevano avere quei fuorusciti un giusto diritto di guerra? Giovan Francesco Buddeo, Teologo Tedesco, crede di sì. lo sostengo di no. Era egli necessario all' Italia, che vi

si formasse una nuova Città? E quei handiti tanto è lontano che avesser diritto a rapire le figliealtrui, quanto essi erano indegni di vivere. Non si dovea dunque loro questo soccorso, e'l modo, che tennero ad aver mogli, fu per due maniere scellerato. I.º Perchè usarono della frode, violando la fede pubblica. 2.º Perchè si

servirono della forza contro al diritto:

6. XV. Chiede Grozio, se sia lecito far la guerra ad una Nazione barbara ed inumana, per punirla delle proprie scelleratezze, ed insegnarle a vivere con giustizia ed umanità. Qui il principio di far guerra non sarebbe ehe il diritto di soccorso; il quale come obbliga tutto il genere umano, Grozio ha per ciò creduto, che queste guerre sieno giuste. Ma cra da considerarsi che il diritto di soccorso non ci obbliga se non quando noi possiamo fare del bene agli altri. Una guerra, che spopola una Nazione e la spianta, si chiamerebbe ella un beneficio? Io non so. quante delle guerre degli Europei fatte: nell' America e nell'Africa in quest'ultimi secoli si potessero chiamare un soccorso di quei selvaggi. Si dec ancora riflettere, che il sentimento di questo grand' uomo può armare e comincttere insieme tutt' i popoli ambiziosi , e fomentare una perpetua guerra nel genere umano. Perchè qual popolo è senza delitti ? Se dunque è lecito attaccarlo per punirlo, ognuno può far guerra ad ogni altro. Quando dunque i Romani degli ultimi tempi, per colorire la loro avidità ed ambizione d'imperio, smaltivano di far la guerra a' barbari per rendergli umani e savii , aveano: malvagia causa per le mani. Per istruire, un popolo selvaggio e barbaro, si vuol mandare de' Missionarii , e de' filosofi , non de' soldati. Questa fu la condotta del nostro Divino Legislatore, che non hanno sempre però imitata i Cristiani.

S. XVI. Se poi un popolo, il quale non trova da vivere nel suo paese, o ne è cacciato da' flagelli della natura, o dalle bestie, o da un popolo più grande e feroce ; o vero un esercito, che si trova distante dalla sua casa, imprendono, quello a situarsi dove si può vivere, questo a ritirarsi, e ciò fanno senza recare a nessuno ingiuria, non si ha niun diritto nè d'impedir loro il passaggio, nè di attaccarli ; e dove ciò si faccia , il diritto della difesa dà loro un diritto alla guerra. Così gli Ebrei poteano ben far la guerra a coloro i quali si opponevano alla loro marcia; e i diccimila di Senofonte, i quali dalla Persia tornarono in Atene, ebber tutta la ragione di farsi la strada col ferro. Ma questo diritto non conviene a coloro i quali intendono di cambiare le terre ed i climi men buoni co'più felici, e spogliarne i possessori. Così quegli sciami di popoli settentrionali, i quali invasero la Francia, l'Italia, la Spagna, dal quarto secolo in poi, non erano che ladri ed assassini de popoli. Ed i Tartari, che poteano così vivere nella Tartaria, come vi aveano vivuto tanti secoli i loro avi, non ebbero altro titole da invadere la Persia, l'India, la China, che quel che hanno tutt' i predoni ed i pirati. ·

6. XVII. Questa medesima ragione ci dimostra assai chiaramente che la gloria non può dar niun diritto di gnerra che sia giusto. La vera gloria non nasce che dalle grandi ed illustri azioni di giustizia e di beneficenza, non già dall'opprimere con forza i più deboli. Quei che inventarono l'arti, o i loro utili istromenti; quei che diedero le leggi e la sapienza a' popoli; quei che inventarono de consigli da sollevare le Nazioni da' mali fisici, o politici, questi solo sono i degni di essere stimati gloriosi. Que' Sesostri, que' Ciri, Darii, Sersi, Alessandri, Pompei, Cesari, quei Gengiscani, Tamerlani ec., i quali guerreggiarono per farsi famosi nel mondo, sono, secondo me, come i più grandi scellerati, così i più indegni di esser lodati. L'opprimere un uomo non oltrepassa la forza del più vile insetto: a renderlo feli ce si richieggono delle grand'anime. Per me è sempre un piccolo ed un vile uomo chi opprime un altro uomo.

S. XVIII. Finalmente il medesimo diritto di soccorso rende sempre giusta la guerra che si fa per difendere un popolo ingiustamente attaccato da un più potente, sia che vi siamo obbligati per patti e confederazioni, sia che no; perchè il jus di disesa va da persona a persona, da famiglia a famiglia, da nazione a nazione. E se ci è pericolo che quella guerra ingiusta, siccome siamma, non si appigli anche a noi, avrem due diritti di accorrere, quello della propria difesa, e quello del soccorso pel più debole. Filippo Re di Macedonia poteva usar di questo diritto contra i Romani oppressori della Grecia, ed Antioco Re di Siria, vedendogli vicini a'suoi stati, ed avidi dell'Egitto. Ma in questi casi il diritto vuol essere regolato dalla Prudenza. Questi due Principi perdettero i loro Stati, e non soccorsero gli altrui.

§. XIX. Quando poi la guerra sia giusta, sia

che si faccia per difesa, sia attaccando o per ricoverare i nostri diritti, o per punire coloro che ci hanno offeso, sarà lecito adoperare ogni sorta d'arme, ed ogni arte e stratagemma che si stima necessario a conseguire il nostro fine. Ma son sempre da distinguere gli stratagemmi dalle menzogne e dalla perfidia. Sorprendere un nemico negligente, fare una finta diversione; mostrare di attaccare una piazza e poi intraprendere al-tro, fingere una fuga, far delle mine, nasconder dell'armi, sapersi servire del vento, del sole e fino de' pregiudizi del nemico, è un' arte che, dove la guerra è giusta, non si può riprovare. Ma mentire al nemico, e sotto pretesto di tregua, o di patti, cogliere il tempo da opprimente, è manifestamente contrario alla giustizia ed all' onestà; perchè i patti trasferiscono diritto che non è lecito di violare. Ricordiamoci che non ci è maggior fondamento della grandezza de' popoli quanto la fede, cioè la rigida e religiosa osservanza de patti.

S. XX. Si dice frangenti fidem non est servanda fides. Di qui conchiudono che non si debba osservar la fede de' patti con una nazione la quale non suol curarsene molto. Al che rispondo primamente, che quel dettato si vuol intendere in un medesimo patto; dal quale veniamo sciolti come l'altra parte comincia a violarlo. Ma perchè quella nazione avrà rotti una volta i patti antichi, non segue che noi possiam rompere i nuovi; perchè, siccome quella rompendo gli antichi fu rea di violata fede, così lo saremo noi frangendo i nuovi. Ma un delitto non dà jus a commetterne un altro, ma sì bene a punir quel medesimo. Rispondo appresso, che se è mani-

festo che un dato popolo non si cura per niente della fede de' patti, non essendovene nessuno che abbia religiosamente osservato, ed oltre a ciò ci dà non dubbii segni di non aver patteggiato che fintamente, il patto si può aver per nullo; e perciò rimanere su le medesime cautele e con gli stessi diritti che si aveano da prima. Ma questo non nasce dall' aver quel popolo altre volte violata la fede, ma più tosto dal non essersi voluto obbligare a' nuovi patti.

6. XXI. Si chiede in oltre, se sia lecito in guerra di servirsi di armi avvelenate, o del veleno stesso, siccome di armatura. Vi ha delle questioni ch'è più facile di risolvere in tesi che in ipotesi. Nelle guerre difensive, o nelle offensive, necessarie, dove la giustizia sa dalla nostra parte, ci è lecito servirci di ogni armatura che può conferire ad ottenere il nostro fine. Nel caso proposto i nemici sono rei capitali; ora importa poco alla sostanza della giustizia che nn reo di delitto capitale si punisca per lo precipizio, come facevasi a Roma in certi delitti, precipitando i delinquenti dalla rupe Tarpea; o col fuoco, come è stabilito in certi casi per le leggi civili di tutt' i popoli ; o con la corda , manuaja, mazza, siccome s' usa in tutta Europa; o col veleno, come fu spacciato di Socrate. Ma in ipotesi, essendo difficilissimo che si adoperi veleno, o armi avvelenate, senza inganno, nè la legge della giustizia permettendo inganno, come quello che spianta da'fondamenti ogni principio di equità; seguita, non esser facile approvare in ipotesi questa maniera di guerra. È costume di tutt'i selvaggi e barbari, ed è stato ab antico, servirsi di armi avvelenate: ma Omero, in un luogo dell' Odissea, mostra di abborrire un sì fatto costume: e tutt' i popoli colti e savii l'hanno in orrore.

6. XXII. Si vuol ora vedere che può esser permesso di giusto ad un guerreggiante rispetto a' popoli neutrali. La guerra si fa o per difesa, o per ricuperare il nostro, o per punire coloro che ci hanno offeso, nè intendono di soddisfarci : ma i neutrali non sono in niun di questi casi (.ex hypotesi); dunque non si può verso di loro commetter niuna ostilità che non sia iniqua. Pure se essi si mostrassero più inchinati a' nostri nemici che a noi , e li soccorressero di viveri, o d'arme, si potrebbero stimar collegati contro di noi; nel qual caso la guerra, che lor si facesse, sarebbe giusta. Ma se essi non facessero altro che continuare il primo loro commercio, sia di derrate, sia di manifatture, nè in questo facessero differenza tra noi e quelli; sarebbe ingiusto ogni attacco che dor si facesse, nascendo più da animosità che da diritto. Il diritto di trafficare è un diritto ingenito di ogni Nazione; nè perchè due vengono alle mani, la terza può esserne privata.

§. XXIII. Ma sarà egli lecito passare coll'esercito per un Paese neutrale frapposto tra noi ed i nemici, ed anche occuparlo durante la guerra, siccome fece gli anni addietro con la Sassonia Federico II Re di Prussia; ed hanno fatto sempre le Nazioni guerriere? Questione difficile, dove si consulti l'interesse : ma niente è più facile, se si vogliano osservare i diritti della natura. Un popolo non può aver diritto nel territorio d'un altro popolo, e perciò se quel-l'altro osta al passaggio, od all'occupazione,

94 LA DICEOSINA LIB. II, CAP. VIII.

senza intanto dichiararsi di veruna patte, il passare o l'occupare è una manifesta violenza. Si potrebbe impettare il suo consenso: dove si reputi necessario l'andar oltre. Ma si vuol sapere che il terzo popolo non è nel preciso obbligo di concederlo: Eccettuo sempre il caso della fuga, o del passaggio amichevole, per penetrare in quelle terre che la provvidenza ci ha destinate. Perchè nel primo caso l'opporsi è favorire il nemico e dichiararsici nemici; e nel secondo è toglierci un diritto primitivo a cui non si è ceduto per li patti delle Nazioni, per cui

si sono limitati gli acquisti de' paesi.

6. XXIV. Resta che ragioniamo brevemente degli acquisti che si fanno in guerra, e della loro giustizia. È una massima comune, che si trova in tutti gli Scrittori Greci e Latini, che per la vittoria della guerra tutte le cose tanto immobili che mobili; divine ed umane, vengono ad essere in proprietà del vincitore per un diritto di guerra, jure belli. Noi troviamo delle formole, che i Romani si avean fatte, atroci e spaventevoli. Ma che è egli questo diritto di guerra? Perchè se non s'intende altro pel jus belli, che la forza maggiore, come par che abbiano inteso tutt'i popoli conquistatori, questo diritto sbarbica ogni diritto ed ogni principio di giustizia; perchè è il diritto che dee regolar la forza, non la forza che sorprende il diritto. Questa massima dunque è iniqua. Ma non è meno pericolosa, siccome più d'una volta è stato detto. Poichè la forza, in qualunque grado si consideri, non pnò esser mai stabile. Quel popolo, che oggi è debole, può esser domani forte; e se non il può essere di per sè, il può divenire per l'unione con molti altri. E'I popolo forte sia per una guerra intestina, come avvenne a' Cinesi il secolo passato; sia per la mollezza che porta la grandezza e ricchezza dello Stato, come avveune a' Romani; sia per ambedue queste cagioni, può ben divenir debole. Adunque essendo la debolezza e la fortezza incostanti, e trapassando da un paese all'altro perpetuamente; se la forza maggiore dà diritto di occupare, tutt' i popoli saranno a vicenda occupati e distrutti. Qual profitto adunque nasce da questa massima?

§. XXV. Per la qual cosa il diritto di occupare e di conquistare non può nascere che dalle tre cagioni di guerra giusta, dette di sopra, cioè difesa, ricuperazione del nostro e con ciò delle spese, punizion delle offese. Se dunque a mantenere questi tre diritti sia necessario occupar l'altrui, non può essere disapprovato per la legge del mondo. Ma dove le conquiste oltrepassano questi diritti, e servono all'avidità ed al-l'ambizione, non sono che latrocinii e prede inique. So che si rideranno di queste massime gli uomini usi a dire, armatus ut jura cogitem ? A' quali io non iscrivo; perche scrivo per coloro che son persuasi esservi una legge regolatrice del giusto, punitrice delle ingiustizie: ed i quali conoscono che dalla sola osservanza di questa legge può nascere la felicità de' popoli e delle persone.

§. XXVI. Ma diciamo due parole delle rap-presaglie. Nelle leggi de' tempi barbari diconsi represalia, e repressalia. Quando una Nazione, o le persone private della medesima, per compensazione di quel che loro è stato da un'altra Gen. Dic. Vol. III.

LA DICEOSINA LIB. II, CAP. VIII.

rubato, rubano e predano i beni della prima predatrice, chiamasi represalia; sebbene nelle Costituzioni Siciliane la parola represalia si prende delle volte per prede assolutamente. Chiedesi, se le rappresaglie del primo genere sieno giuste. Al che si vuol rispondere di sì, dove la Nazione rappresagliante sia stata predata dall' altra per pubblica autorità, e richiesti i beni tolti non si sono restituiti. Ma se i saccheggi sieno stati di private famiglie e persone, senza che-il governo, o la Nazione vi abbia tenuta mano, o ve la tenga a non far la giustizia, le rappresaglie fatte sopra altre persone che le delinquenti, sono ingiusti latrocinii. La ragion' è, che niun uomo è tenuto a pagare il delitto d'un altro, dove non

sia .complice.

§. XXVII. Il diritto di guerra non può competere che al solo Sovrano. Questo diritto compete a tutta la Nazione nello stato di natura. Ma i dritti di difesa e di vendetta sono stati nelle Repubbliche conferiti a' rappresentanti del corpo politico; non si possono adunque riprendere senza ribellione e senza disciogliere i patti fondamentali. Di qui è che i privati duelli di persona a persona, le guerre che si fanno i piccoli paesi fra di loro, le sollevazioni contra i Magistrati , sono delitti di Maestà , è perciò capitali ; e come tali son puniti in tutte le leggi de' popoli savii. Il credere dunque, come si fa da molti nobili e militari, che le private ingiurie si abbiano a punir con de' duelli, è un creder falso ed iniquo. Iniquo, perchè contro i patti fondamentali della Repubblica, e perciò contro la legge di natura : falso', perchè nascente da una falsa idea d'onore. L'onore, per esser vero,

dev'essere fondato su la gloria: ma la vera gloria non è posta che nel fare delle opere grandi in beneficio degli altri uomini, e regolate sempre dalla retta ragione. Quel conoscere che il diritto della vendetta conviene alla legge ed al Sovrano, ed operare in contrario, è una stolta contraddizione; la quale a chi mai può far gloria ed onore?

§. XXVIII. Chiedesi, se i Governatori delle Provincie e de'Regni senza consultare il Sovra-no possano fare giusta guerra? E si vuol distin-guere tra la guerra offensiva, e difensiva. In un attacco improvviso non solo i Governatori delle Provincie, ma i popoli altresì hanno tutto il diritto di respingere con forza armata il nemico ; perchè questo diritto di difesa ne casi repentini è indivisibile dalla persona. Hoc et ratio doctis, dicea Cicerone nella causa di Milone, et necessitas barbaris, et mos gentibus, et feris natura ipsa praescripsit, ut omnem semper vim, quacumque ope possent a corpore, a capite, a vita sua propulsarent. Ma quando al mover guerra attiva, non può avere altro diritto, salvo che quello che gli è stato concesso dal Sovrano. Se non gli è stato dato diritto nessuno di guerra, il farla è un attentato a' diritti di Maestà.

S. XXIX. Un altro diritto esterno de' Sovrani è quello delle confederazioni, o leghe. Le leghe sono patti reciprochi o di due popoli liberi, o de'Sovrani loro rappresentanti. Due popoli non si legano fra loro che per essere più forti, e con ciò più sicuri. Queste leghe sogliono distinguersi in difensive, ed offensive. Ogni lega difensiva è giusta, essendo fondata su i diritti primitivi della natura umana. Ma le offensiva è fondata o sul diritto di riavere il nostro, o su quello di punire le offese fatteci. Perchè le leghe contratte per lo spirito di conquistare non differiscono dalle leghe degli assassini di strada. Se le leghe son patti, seguita che son soggette a tutte le leggi de' patti. È primamente si vogliono fare con libertà, non per forza. Secondamente non vogliono esser lesive ed inganievoli. In terzo luogo si hanno da osservare con ogni fedeltà. Finalmente son soggette ad esser disciolte per tutte quelle cagioni per cui vengono a cessare le obbligazioni de' patti, del che è detto nel-l'ultimo capitolo del libro antecedente.

6. XXX. Sogliono tra' popoli contrarsi delle leghe di Commercio, le quali son differenti da quelle di guerra e di pace. In questi trattati si obbligano i due popoli ad un jus proibitivo reciproco di commercio, com' è tra gli Olandesi ed i Giapponesi, o ad una reciproca libertà di traffico ed a certi regolamenti della tariffa de'dazii. Ogni popolo ha il diritto di ricevere in casa sua chi gli piace, e di qui è che questi trattati, dove non sieno lesivi di altri antecedenti, e con altri popoli, son sempre giusti in ambedue le maniere. Ma le leggi dell' econòmia ri-provano i primi. Que' jussi proibitivi restringono la libertà del commercio; donde nasce la sua-languidezza e l' indebolimento delle arti.

§. XXXI. Si domanda, se le leghe di guerra e pace abbracciano anche i socii. Le leghe son patti, dunque non obbligano, se non quanto le parti vogliono obbligarsi. Per il che se nel patto di confederazione si è fatta o espressa men-

zione de' socii in particolare, o in generale, le leghe obbligano anche pe' socii. Ma nell' espressioni generali può ciascuna delle parti o esprimere i socii che si hanno nel tempo della lega, o cautelarsi anche per quelli che possono venire in appresso nella loro società. Dove non si è fatta menzione che de' presenti socii, quelli che vengono in società dono il trattato di confederazione ne debbono essere esclusi. E tal fu . la pace conchiusa tra i Cartaginesi ed i Romani dopo la prima guerra Punica; le parti si erano cautelate pe' socii presenti, senza alcuno espresso riguardo pel futuro. Dond' è che i Romani non aveano ragione di querelarsi d'Annibale per la guerra messa a' Saguntini, come quelli che non erano ancora nella società Romana a tempo della prima pace. Ben poteano difendere i Saguntini per un altro principio, ch'è quello di soccorrere chi è ingiustamente assalito: ma non aveano certamente diritto di muover la guerra a' Cartaginesi.

§. XXXII. Si'è inoltre disputato, se un Sovrano debba o no osservare i patti di pace data ad un popolo ribelle. Bosornio e Giusto Lipsio dicono di no, per la ragione che il Sovrano , anche dopo fatta la pace co' ribelli , ritiene tutt' i diritti di Maestà, non essendo alienabili: donde conchiudono che in vigore di tali diritti possa punire i ribelli di quei delitti che loro ha perdonato nella pace. Sentimento ingiusto e pernicioso, siccome ha ben dimostrato Grozio. È ingiusto, perchè ogni violazione di patto è una ingiustizia : nè il Sovrano perdonando si spoglia del diritto di sovranità, ma solo per clemenza e pel bene pubblico, cede ad un atto 100 LA DICEOSINA LIB. II , CAP. VIII.

particolare di giustizia. È pernicioso, come quello che distrugge la fede de' Sovrani, e la confidenza che i popoli hanno in quella: la qual fede e confidenza è il solo fondamento sicuro della Maestà de' Sovrani. Meritano bene che si leggano le Annotazioni di Gordon, filosofo in-

glese, su Tacito e Sallustio.

§. XXXIII. Finalmente è un diritto proprio e solo della Maestà quello di mandare degli Ambasciatori, che dicesi diritto di legazione. Questi legati, con qualunque nome si chiamino, servono o a conciliar la pace tra' popoli che sono in guerra, o a mantenerla, o a far de' nuovi trattati sia di economia, sia di politica. Il riguardo che si dee a' legati, anche secondo Obbes, è di diritto primitivo della natura: 1.º perchè rappresentano un' intera Repubblica, o la sovranità di quella Repubblica, ch' è lo stesso: 2.º perchè servono ad un diritto primitivo degli uomini, ch' è quello della socialità e dell' amicizia.

§. XXXIV. Chiedesi: Quale immunità si dee a' Legati? Vi ha due generi d' immunità, personale e reale. Quanto all' immunità reale, ella dipende da' trattati delle due Nazioni e dalla lunga consuetudine: nè si debbono i diritti dei Legati regolare altrimenti che su questo diritto delle genti. La Corte di Moscovia non ha molto ordinò che i suoi Ministri nelle Corti forestiere fossero sottomessi a tutt' i pesi reali del paese, ed obbligò i Ministri dell' altre Corti residenti ne' suoi Stati alla medesima legge. Ognuno è padrone uella sua casa: dunque questa leggenon è che giusta. Quanto alla personale è a distinguersi: Se il delitto è privato, si vuol la-

sciar punire al proprio Sovrano: ma se è pubblico, come se un Ministro straniero machinasse contro al Sovrano, nella cui Corte risiede, viene ad esser nemico dello Stato; e come tale merita di esser trattato col diritto di guerra, che la natura dà a tutt'i popoli liberi.

# CAPITOLO IX.

# De' Doveri de' Cittadini e de' Magistrati.

§. I. I doveri d'un Cittadino sono o generali, o particolari. I generali sono i doveri dell' nomo; e di questi è detto bastantemente. Ma perchè l'uomo divien cittadino per unirsi con altri simili, sia per patti espressi, o taciti, formare un corpo più stretto, che non è quello del genere umano e naturale, è sottomettersi ad un comune imperio; i doveri che di qui nascono sono i doveri del cittadino particolarmente così detti.

§. II. Prima di passar più oltre, diciamo in due parole, se si può, ed in che maniera un uomo diventi cittadino d'un corpo politico, e con ciò partecipe di tutt'i diritti propri di quel corpo, e come può perdere il jus di cittadinanza. Si può divenir cittadino d'una Repubblica o Regno in molte maniere. 1.º Quelle famiglie, le quali da prima raccogliendosi dalla sclvaggia dispersione si unirono in un corpo e fondarono una Repubblica o un Regno, per loro fatto ne divennero cittadine, e godono dello stesso diritto di cittadinanza tutt'i loro discendenti. Questi cittadini furon detti dagli antichi Greci Autottoni, come se si dicesse figli di sè, o nati

da sè medesimi, in senso di primi, come quelli che da prima fondarono la cittadinanza. I La tini li dissero indigenas, Patricios, cioè nati nel paese medesimo, non venuti altronde. A questo modo le prime famiglie, le quali fuggendo l'ira di Totila Re de' Goti, da diversi luoghi d'Italia si ricoverarono nelle lagune del mare Adriatico, e fondarono la Città e Repubblica di Venezia, furono sempre stimate le sole che avessero diritto primitivo alla cittadinan-

za, vale a dire diritto d'indigeni.

S. III. 2.º Quelle persone o famiglie, le quali , ancorchè forestiere , sono dalla Repubblica , o dal Sovrano ricevute nel suo corpo, ed ascritte tra' cittadini , diventano anch' esse cittadine; e dove non si eccettui nulla nel riceverle, godono di tutti i diritti, nel possesso de'quali sono gli antichi cittadini. A questo modo crebbe Roma, avendo a poco a poco data la cittadinanza ai vicini popoli, quindi agl' Italiani, ed ultimamente a tutte le famiglie dell' Imperio. Similmente Venezia e le altre repubbliche novelle italiane. Negli ultimi tempi i Sovrani, avendo conquistate nuove provincie, per savio principio di politica ebbero in quel medesimo conto di cittadini i conquistati popoli, nel quale erano gli antichi; perchè popoli non uniti fra loro nel comun diritto di cittadinanza, serberanno sempre degli odii nazionali; con che rimarrà nel corpo politico un gran seme di guerre civili. Finche gl'Inglesi, gli Scozzesi, gl'Irlandesi non furono uniti sotto il medesimo e comune nome di cittadini, furono sempre gli uni nemici fieri degli altri, e la gran Brettagna sempre in arme. Egli è però vero e giusto che anche nella comuDE' DOVERI DE'CITTADINI CC. 103
nione del diritto generale di cittadinanza possono i popoli accomunati ritenere certi particolari privilegi in proprietà. Così noi ed i Siciliani formando un solo comune imperio veniamo ad essere concitadini: ma non per questo abbiamo accomunati tutt' i particolari diritti; essendovene alcuni propri de' Napoletani, ed altri de' Siciliani. È regola di buona politica, che questi privilegi non sieno troppi; perche allora vengono a fare due popoli di differenti ed opposti interessi, e perciò nemici fra loro.

§. IV. 3.º Finalmente se una famiglia forestiera venga tra noi per qual si sia motivo e fine, vi fondi casa, e vi viva essa ed i suoi figli per lungo tempo, sapendolo e permettendolo la Repubblica, viene per un patto tacito ad esserle cittadina, e perciò partecipe di tutt' i diritti così comuni della Città, come propri del suo ceto, tranne que' privilegi ed eccezioni che si son detti. E per questi modi una persona ed una famiglia viene a farsi cittadina

d'un corpo politico.

S. V. Si perde poi il jus di cittadinanza per varie maniere. 1.º Se egli, la persona, o la famiglia, sia per piacere, sia per comodo, sia per ingiunie ricevute, o per qualsivoglia altra ragione abbandoni la prima repubblica, con animo di non tornarvi mai più, e vada a piantar casa altrove; perchè a questo modo rinunciando a' primi patti di società, viene da sè medesima a disciogliersi. Si potrebbe disputare, se sia ciò per la legge di natura lecito, ed oltre di ciò, se si convenga permettere per ragion politica. Quanto alla prima questione, è detto, dove si è trattato del patto di società, che ad

104 LA DICEOSINA LIB. II, CAP. IX. ognuno è lecito rinunciarvi, dove la società cominci a divenire soverchiamente gravosa o leonina, concedendo ciò anche le leggi romane. Ma ciò è da farsi in quel tempo, luogo, circostanze, quando, e dove non si venga a nuocere al socio. E perciò se in tempo di pubblico bisogno, quando le persone necessitano alla difesa del corpo politico, il cittadino voglia separarsene, per non portarne il peso, è iniquo, e può esser punito siccome ribelle. Quanto alla seconda, è da studiare che niun cittadino desideri di separarsi dalla comune società; il che s'ottiene col savio e paterno reggimento, e col provvedere con buona economia, che ognuno vi possa ben vivere. Allora è difficilissimo che un cittadino cerchi di distaccarsene. Se dopo tutto ciò il faccia, è da credere che non sia un buon cittadino; ed a' malvagi cittadini si vuol fare il ponte d'oro.

6. VI. 2.º Se dalla Città medesima, o dal Sovrano, venga uno mandato a perpetuo confine, o aqua et igni interdicatur, secondo la formola delle leggi romane, cessa di esser cittadino. Di qui è che l'esilio nelle leggi romane si ha pro summa capitis diminutione. Perchè significando il caput appresso i Romani persona civile, o cittadino, chi era esiliato cossava d'esser persona civile, o cittadino, non ritenendo diritto alcuno di cittadinanza. Ma uno che fosse deportato in un' isola, o relegato a tempo, siccome per 10 anni in Atene, pena che chiamavasi ostracismo, dalla maniera di dare i voti, ritiene ancora il diritto di cittadinanza; cosicchè ritornando viene ad essere reintegrato in tutto quello che appartiene all'esser di DE' DOVERI DE' CITTADINI CC. 105 cittadino. Secondo le leggi della Repubblica romana si perde la cittadinanza anche per la schiavittì, cioè se alcuno per violenza venga fatto schiavo da' nemici, o da qualunque nazione straniera: se non che se lo schiavo scappi, o si ricompri, per una finzione che chiamasi jus di postliminio, viene ad esser di nuovo messo in possesso di tutto. Ma ne'nostri Regni e Repubbliche Cristiane è ignota una si fatta ma-

abolita la schiavitù.

6. VII. 3.º Se la Repubblica venga ad essere interamente rovesciata e distrutta, e gli abitanti dispersi, siccom'è accaduto agli Ebrei, finiscono di esser cittadini; perchè niuno può esser membro d'un corpo che non esiste. Del resto. se cambiasi la costituzione, si resta in tutto il possesso de' diritti di cittadinanza. Per cagion d' esempio se una Repubblica popolare divenga Aristocratica, siccom' è accaduto a Venezia, niuno perde i diritti di cittadino, ancorchè alcuni vengano ad essere più ristretti. E se una Repubblica o popolare, o Aristocratica cambiasi in Monarchia, certi diritti, siccome son quelli di Maestà, saranno trasferiti al Monarca; ma non perciò i cittadini cessano di esser tali, e di essere tutti egualmente partecipi di quel che nelle leggi Romane chiamasi jus publicum.

niera di perdere il jus di cittadino, perchè è

§. VIII. 4.º Finalmente se un paese da Repubblica, o Regno divenga vero dispotismo, siccom'è avvenuto a gran parte dell'Asia e dell'Europa per l'Imperio Ottomano, di botto tutti cessano di esser cittadini, non già per veruna legge di giustizia, o per giusto diritto di guerra, ma per violenza, perchè nel dispotismo o-

S. IX. Nasce qui una quistione molto disputata tra' politici , ed è : ha egli l' uomo patria fuorchè nella Repubblica? Molti han detto di no per la ragione che chi non ha diritto all'Imperio, non ha patria; e questo diritto non si ha che nelle sole Repubbliche, e ne governi misti. Io li credo fuor di via. L'idea di patria è un'idea molto complessa. Ella abbraccia tutti i diritti che gli uomini hanno nel corpo politico, e molte affezioni contratte pel luogo della nascita, pel clima, pel sito, per le amicizie e parentele, per le tombe de loro avi, per la Religione, e per la forma del governo. Non vi è paese tant' orrido, nè Religione tanto falsa e ridicola, nè governo tanto duro e tirannico, nè modi di vivere così meschini e laidi, che a coloro i quali vi son nati ed educati non sembrino le più amabili cose del mondo. Il che è mostrato per questo che un Roelando amerà più il suo paese, ancorchè miserabilissimo, che la Corte di Copenaghen; ed un Lappone più i Marazzi della Lapponia che la Regia di Stacon. E parimente un Turco chiamerà infedele un Cristiano (Kafer), e riputerà più confacente alla sua vita il dispotismo orientale, che la libertà degli Olandesi. Per la qual cosa anche a troncare alcuni di quelli diritti che formano l'intero diritto d' un Repubblicano vi rimarranno sempre di molte proprietà le quali costituiDE' DOVERI DE' CITTADINI ec. 107 scono l' idea di patria, e la rendono ad ogni

uomo amabile e rispettabile.

S. X. Epperò il primo dovere di un cittadino è di amare la sua patria, e d'impiegar per quella quanto sa e può, tutte le forze del suo ingegno, del suo corpo, de' suoi beni. Perchè dove niun cittadino ami la patria, non vi è più vero ed interno vincolo nel corpo civile; è dunque un corpo apparente, e non reale. E quindi s'intende, che la virtù, cioè l'amor della patria e del bene degli altri uomini, è in ogni corpo civile necessaria. Platone nel primo libro delle leggi dice, che a stabilire, conglutinare, e render felice una Repubblica, si richieggono due generi di beni, divini ed umani: che gli umani vengono dopo i divini: che l'ordine de' beni divini debba esser questo, Sapienza, Temperanza, Giustizia, Fortezza, che queste quattro virtù sono non solo cardinali e fondamentali di ciascuna famiglia, ma della Repubblica principalmente: che quindi nasce l'amor sociale de cittadini e lo studio di conservar la patria. Mettete questa dottrina Platonica dietro i Teoremi di Archimede.

§. XI. Il secondo dovere d'ogni cittadino è di amare e rispettare la Religione ricevula; perichè la Religione è uno de fondamenti dello Stato. La Religione, siccome è stato detto altrove, è posta in due generi di cose, virtù interna, e culto esteriore. La virtù interna consiste essenzialmente nel conoscere la vera Divinità, e nell'amarla, e per tal conoscenza ed amore amare il prossimo. In questa parte ogni uomo può, ed dec studiarsi di dilatar sempre più e purificare la conoscenza del vero Sovrano del mondo, ed

LA DICEOSINA LIB. II, CAP. IX.

accender nuovi gradi di fuoco nel suo cuore per un Padre che ci ama, e che non vuole che la nostra felicità. Il culto esterno, dice Platone, dev'esser riguardato siccome legge pubblica della Nazione. Or come, soggiunge questo filosofo, non è permesso a' privati cittadini opporsi alle leggi pubbliche, è un debito anche civile il pretendere di cambiare il culto pubblico e

come che sia discreditarlo.

108

S. XII. Il terzo dovere è, che ogni cittadino veneri religiosamente l'imperio siccome stabilimento divino: ami e rispetti il Sovrano siccome persona sacra, a cui Dio medesimo ha confidata una parte del governo del mondo: che studii, rispetti ed osservi religiosamente le leggi pubbliche, siccome quelle le quali hanno la medesima origine che la legge dell' Universo. Senza questo amore, rispetto, venerazione, non vi può esser più ordine nella Repubblica: e dove non è ordine, non è pace, nè sicurtà per nessuno. Come nel corpo umano, dice Cicerone, se le membra si ribellano dal capo e dalla forza de'nervi, che quindi discendono, tutto va a perire; così nello Stato, dove vacilli il capo e le leggi, che sono i nervi dello Stato, per mancanza di amore e di rispetto, tutto è in iscompiglio. Niente mostra quanto sia vero questo principio, quanto lo stato di Anarchia di certi paesi. É un proverbio fra tutt'i popoli, che non vi è peggior gente, quanto quella ch'è ne confini di due Stati. E la ragion è, che queste genti non hanno niuno certo capo, niuna certa legge. Questo stesso dimostra quanto sia pericoloso per ogni nazione aver più capi indipendenti, diverse sorti di leggi e diversi interessi.

DE' DOVERT DE' CITTADINI CC.

S. XII. Il quarto dovere generale d'un cit tadino è quello di studiar per tempo a rendersi utile agli altri. Perchè se il patto sociale richiede che gli uni socii soccorrano gli altri, bisogna che ciascuno sia fornito di qualche cosa da poter esser utile all'altro: senza questo il patto sociale sarebbe una promessa vana e falsa. Ora affi nchè l'un socio possa esser giovevole all'altro, è mestieri che si eserciti in qualche arte, o facoltà, la quale nello stesso tempo che fa il suo utile, giovi al pubblico. E di qui s'intende, che gli uomini occupati in non far nulla, cioè a vegetare, siccome elegantemente usano di dire i Francesi, vengono colla loro vita a rinunziare al patto di società; dond'è che possono giustamente essere dagli altri riguardati siccome membri scissi, e trattati con le medesime leggi con le quali son puniti i vagabondi. Mi piace un detto di Pufendorff: un uomo perfettamente ozioso è un peccato ambulante.

§. XIV. Il quinto dovere è, che ogni cittadino in quanto uomo si debba riputare eguale
ad ognuno, ed in quanto cittadino professarsegli amico. Che in qualunque posto e fortuna si
trova un cittadino, non possa nè giustamente,
nè per suo proprio interesse aver verun altro tra
il numero delle bestie. Due cittadini son due socii; dunque debbono essere amici non solo pel
jus di natura, ma anche pei patti. Due cittadini, per quanto sieno diversi i loro ceti o ordini, e differenti le lor fortune, son due persone,
due membri del medesimo corpo; dunque è contro la natura de' patti; che il più grande abbia
il più piccolo per bestia da soma. Finalmente
in ogni Repubblica i ceti bassi sostengono gli al-

111

tro l'ordine della natura. Come nel modo fisico, se i gran corpi cessassero dalla loro azione,
tutto diventerebbe caos; così ne' corpi politici
nasce un caos morale, dove i custodi della Repubblica, i Governatori, i motori impigriscono.
Quindi è che un Magistrato dee esporsi a tutti, ricever tutti, udir tutti con placidezza e pazienza; perchè questo è il suo dovere, e perchè tutti hanno diritto di accostarglisi ne' loro
bisogni. Quel respingere alcune persone, perchè
son basse o mal vestite, o rozze e zotiche, è
ignorare, che la giustizia non riguarda nè il
basso, nè l'alto, nè l'esterno de' corpi, ma i
diritti dell' animo, i quali sono in tutti gli uo-

mini eguali.

S. XVII. La Magistratura porta seco natural-mente una certa gravità, ch'è quella che le dà la legge. Or come tutti gli uomini sono rispettosi dell' autorità dell' Imperio e delle leggi, non vi è persona la quale non abbia sempre un gran riguardo ed un certo timore per la Magistratura, e che ben è si coltivi questo rispetto ed ossequio con certe maniere autorevoli e gravi , affinchè sia più facile e pronto l'ossequio alle leggi. Ma è contro il dovere quell'infastidirsi che fanno alcuni con arroganza e disprezzo di coloro che se gli accostano; quel trattar con superbia, quell'adirarsi e minacciare, quello svillaneggiare. Perchè negli animi ben fatti fanno perdere la stima del Magistrato e della Magistratura, ed avere in odio il governo medesimo; maggior ferita della quale non si può fare nè al Sovrano, nè a' popoli : e negli animi men coraggiosi genera un timore panico, per cui vengono impediti a dire e far valere le loro ragioni 112

ed i loro diritti; donde nasce, che essi vengan poi oppressi da'malvagi e scaltri, e la furberia ed ingiustizia sguazzi per la nazione con gran-

dissimo discapito del ben pubblico.

6, XVIII. Ogni magistrato si vuol ricordare d'esser Sacerdote della giustizia. Perchè la giustizia, dicono i Poeti, è figlia di Giove, e perciò Dea anch'essa, ond' è che i di lei Ministri ne sono i Sacerdoti. Questa parola Sacerdote è parola augusta e divina, e non significa se non che una persona, mandata dalla Divinità, siccome interpetre ed esecutrice della sua volontà. Un Magistrato adunque non dee riguardare ad altro che a' diritti delle Persone ed alla legge eterna fondamento delle Città e degl'Imperj: Jus CUIOUE SUUM INTEGRUM IMPOLLUTUMOUE ESTO. Questo medesimo richiede il suo interesse. Perchè dove non è giustizia, non è Città, cioè società civile; e dove non è Città, ivi non è necessario aver de' Magistrati, essendo ciascun uomo Magistrato di sè. Un Magistrato adunque ingiusto tende a distrugger la Repubblica e sè mesimo.

§. XIX. Il Magistrato non può, nè dee ricever de'doni. È una corruttela conosciuta e punita da tutte le leggi civili. Ma il fondamento di queste leggi è la legge di natura. Per questa legge è detto che un Magistrato non può essere accettatore di persone: e di qui è che Astrea si dipinge cieca: ella ha da sentir le voci, non vedere i volti, e queste medesime voci vogliono esser voci della natura, non dell'arte, affinchè non c'incantino, come le sirene di Omero. Ma i doni, i quali adulano l'interesse, fanno subito risguardare al volto del donatore,

e mostranlo più bello e più grazioso; dove che colui che non ha potuto, nè voluto donare, comincia a parergli deforme e noioso. In questo potrebb' egli amministrar dirittamente ed imparzialmente la giustizia? Omero scrisse, come fu tradotto da Ovidio:

Munera, crede mihi, placant hominesque Deosque.

Verità troppo provata per l'esperienza. Se non che quel placant voleva esser corrumpunt. Platone stimò che questo verso facesse ingiuria agli Dei ed agli uomini, e desiderò che si radesse da Omero. Ma radendo questo verso, ne siegue forse che i doni non facciano sempre il medesimo? Non dubito che non vi sieno di molti i quali, come son oggi i costumi, si ridano di questi precetti, ch' essi per ignoranza chiamano platonici. Io mi rido della follia di coloro i quali si danno ad intendere di poter far grandi e durevoli le loro famiglie in un popolo corrotto, e dov'essi medesimi han tenuta la mano alla prostituzione della giustizia. Dirò ad uno di questi Magistrati: Voi siete divenuto grande e ricco a spesa di molte famiglie rovinate; un altro dopo voi diverrà opulento, rovinando la vostra. Questo è l'ordine eterno del mal costume.

S. XX. Un Magistrato non è già un Legislatore, ma solo un esecutore delle leggi. In qualunque sistema di Governo, Regno, o Repubblica, i Magistrati sono i custodi de' diritti del popolo, i vindici de' delitti e delle pene, gli esecutori delle leggi, ed i Censori de' costumi privati e pubblici. Tutt' i loro giudizi debbono istituirsi secondo le leggi. I decreti che fanno non debbono esser fatti a capriccio e per proprim compiacenza, o di altrui, ma debbono essere delle legittime e necessarie conseguenze tratte dalle leggi, che sono i principii de' fatti. Le pene, che sono l'anima delle leggi, non sieno nè troppo aspre, nè troppo lente. Non tutti son tocchi dall'amore della virtù, ed il dolore, cioè la pena, è la molla motrice di tutti gli uomini. Quello si vorrebbe considerare, che le pene toccassero più l'animo che il corpo, e che ferissero specialmente nelle bene ordinate repubbliche, più l'onore e la virtù, che il timore e la viltà dello spirito. Sia dunque proporzionato ed alla qualità del delitto, ed alla condizione delle persone. La medesima Verga di Mercurio e svegliava i dormienti, e addormentava i vegghianti. Le pene de' Popoli barbari non varrebbero pe' Popoli culti. Que'soldi e bajocchi oggidì sarebbero degl' incitamenti a' peccati.

6. XXI. Un altro dovere del magistrato si è l'amor della Patria, cioè del pubblico bene. Ogni Repubblica non è che l'unione delle utilità de' privati. Siccome ogni privato mette le porzioni de' suoi diritti in comune, i Magistrati non sono che i custodi di tali depositi. La privata dunque ceda alla pubblica utilità, persuaso che quindi derivi il bene privato. Le rivoluzioni degli Stati e le rovine delle Repubbliche quasi non sono altronde derivate che dalla negligenza della pubblica utilità. Quando in Roma entrarono il lusso, l'avarizia e l'ambizione, entrarono i tarli che rosero i vincoli onde quella Repubblica era sì saggiamente congegnata. Se Cesare e Pompeo non mettevano a conto de' pubblici i privati interessi, Roma sussisterebbe ancora. Ma quanti pochi son tocchi dal dolce amor della Patria! I Quinzii, i Fabrizii, i Cincinnati sono ne' tempi d'oro, e questi sono di

breve durata.

6. XXII. Da niun'altra cosa dee tanto maggiormente astenersi un Magistrato, quanto dalla violazione di quelle leggi di cui egli è custode. Quelle toghe e quelle tonache non debbono essere le divise dell'iniquità, ma le insegne dell' innocenza e della maestà, ed i caratteri della pubblica confidenza. I Popoli quasi sempre retti dal senso, perchè sempre ragazzi, si reggono dalla forza degli esempi più che dal comando. Guai per quel Governo in cui la corruzione comincia da' Magistrati. Si può ciò vedere ne' fatti di Tarquinio e di Claudio, e di molti Imperatori Romani.

Š. XXIII. Molto più inviolabili e sacrosanti sono i doveri de' Magistrati Ecclesiastici, perchè più vicini al tempio di Dio, di cui sono i Ministri, gl'interpreti, i messaggieri. Essi sono i Leviti che portan sulle spalle l'Arca del Testamento; essi i Sacerdoti che intercedono il perdono e la grazia. La Religione è posta nell'amore di Dio e degli uomini; dunque questa dottrina debbono predicare al Popolo. Ma siccome la Religione si contiene ne Libri Sacri, essi debbono imparare le lettere sacre e le scienze nelle quali, come dentro a'veli, è involta la volontà del sommo Nume che siede in mezzo alle nubi.

S. XXIV. Le basi della Religione sono l'umiltà, la semplicità, l'innocenza. Non debbono dunque i Pastori Ecclesiastici affettar Regni c Signorie, non pompe ed orgoglio: sono anch'essi sottoposti alle leggi; sono anche figli e servi

116 LA DICEOSINA LIB. II., CAP. II. di Dio, amici e fratelli degli uomini. Due sono i loro uffizi, la dottrina e l'esempio. L'avarizia, il fasto, la superbia, la furberia debbono star lontani da loro. Chi s'immerse nel fango de' vizi non può essere rappresentante della Divinità. Il due perni su cui si volge la Religione, sono le preghiere, e il sacrilicio. A queste dunque badino notte e giorno, e la legge di Dio non mai si parta dalla lor mente e dal cuore. No è mai felice lo Stato, ove il Sacerdozio si confonde col Popolo. Si sostenga coll'esempio di una virtù rigida la natura umana inchinante al marcinme de' vizi.

. XXV. Coloro i quali son destinati all' educazione e disciplina de'giovani per mezzo delle lettere e della filosofia, debbono considerarsi come Sacerdoti della sapienza, ed amatori della pubblica utilità. Quindi segue che il loro principale dovere si è d'insegnare la verità per cui si è felice; e non far conto di alcune questioni inutili e fanciullesche che in vano tengono occupato lo spirito. Si studino di render l'uomo migliore, non di caricarlo di pedanterie e di sottigliezze scolastiche. Non per altra cagione il Mondo cadde nella barbarie de costumi e nelle tenebre dell'ignoranza, che per la falsa letteratura. Ed in niun altro modo può il genere umano sollevarsi allo stato felice, stato di verità e di virtù , che per le arti e le scienze sode , utili, dilettevoli. I veri Savii sono i veri Ercoli delle genti.

Tree of the out of the land of the

## Avvertimenti a' filosofi.

I. Finora ci siamo applicati a dar le leggi a' cittadini, resta che ora ci rivolgiamo a' filosofi. Oltre a' comuni doveri d' ogni cittadino ce n' ha alcuni particolari per coloro i quali pubblicamente professano lettere e filosofia, e filosofi sono volgarmente appellati. Il primo dovere del filosofo si è di coltivar sua ragione non colle inutili ricerche e colle contese di setta, ma colla scienza delle cose divine ed umane. Siccome l'uomo per la sola ragione si distingue dalle bestie, ove tal facoltà non sia diritta e ben coltivata, l' uomo si rende peggior delle bestie. Ma la ragione si coltiva coll' esame della natura e colla meditatazione di quel ch'è creato da Dio, e ch'è sottoposto alla conoscenza de nostri sensi. Non le false chimere e le carte fan l'uomo saggio e felice, ma la contemplazione dell' Universo, e lo studio della vera Sapienza. Non dee trascurarsi lo studio delle cose umane, e di quanto ha pensato l'arte imitatrice della natura. Chi vuole una viva immagine delle opere della natura e dell'arte, guardi lo scudo di Ercole in Esiodo, lo scudo di Achille in Omero, ed il canestro di Europa in Teocrito. Ma la Storia del Mondo e naturale e civile e religiosa, si è la Sacra Bibbia.

II. Dopo che il Filosofo abbia formata la mente collo studio della Sapienza, dee formare il cuore colla pratica delle vere virtà. Se le virtà son ornamento dell'anima, in niun'altra persona spicoa maggiormente quanto in quella del Savio. La pietà, la giustizia, l'umanità, la fortezza e la gran-

118 LA DICEOSINA LIB. II, CAP. IX.

dezza di cuore debbon esseré i fregi del Savio. I modelli delle maschie e sode virtù si prendono non dalle mode del secolo, non dalle sette de' filosofanti, non dalle opinioni volgari, ma da' Sacri Codici, dall' eterno libro della natura, e dalle vite degli uomini illustri. Il primo modello sia la Vita di Gesù Cristo, de' Santi, de' Patriarchi e de' Profeti; il secondo de' veri Eroi nati alla salvezza della debole umanità.

III. Oltre alle virtù si richiede nel filosofo grazia, gentilezza, urbanità. Egli non è solo cittadino d'una città, ma di tuttaquanta la terra. Lungi da lui il ciglio fastoso, il tratto ruvido, il linguaggio orgoglioso, il disprezzo, l'ingiuria: sia cortese, affiabile, manieroso, unisca lo scherzo al serio, tempri l'austerità della filosofia colla dolcezza dell'erudizione, e dica a sè quel che Simonide disse a Pausania: ricordati di esser como. Ma si guardi dal buffonesco, che non conviene alla gravità d'un filosofo, e mette in beffe la Sapienza. Si guardi dal commercio col volgo, e nel fiume de' necessari vizi del secolo bea correndo come i cani nel Nilo.

IV. Chi non ubbidisce a questi precetti, non può meritare il nome di vero filosofo. Questa parola filosofo in quanto alla forza ed origine della voce, chiude in sè l'idea d'una persona grande e magnifica, intelligente delle cose divine ed umane, indifferente estimatrice delle cose terrene, delle quali si serve quanto fa d'uopo alla vita; Sacerdote ed interprete delle leggi del Mondo, amico di Dio e degli uomini, riparatore de'diritti dell'umanità, e liberatore della Patria.

e ullioud at

## DISCORSO

D I

## ANTONIO GENOVESI

SOPRA IL VERO FINE DELLE LETTERE E DELLE SCIENZE.

## ORGOOVE

ENHOSET IF

La ragione, come più di tutte le nostre doti ci rassomiglia a Dio, così è la sola cosa per cui l'uomo si solleva sopra tutto ciò ch'è in terra. Ella è perciò il più nobile ed il più gran dono che Dio ci ha fatto. La macchina umana, quella di tutte le opere del Creatore che più dimostra la sapienza e l'arte con cui egli ha fatto il Mondo, è istrutta di eccellenti e maravigliosi strumenti, non solo da conoscere ciò che ci circonda, ma da operare e da far cose che sono l'oggetto della maraviglia di coloro medesimi che le fanno. Ma qual sarebbe la di lei sorte, se la ragione non le governasse? Le nostre mani, apportatrici di tutt'i comodi e di tutt'i piaceri della vita umana, e di stupende maraviglie operatrici, non sarebbero in nulla superiori alle branche de più vili animali. La ragione duuque è l' Arte universale; e le mani e gli altri organi di questa sì piccola, ma sì nobile mac-china, sono gli strumenti di queste arti. I bruti hanno presso a poco i medesimi organi sensorii che l'uomo, anzi molti di loro ci superano nella finezza de' sensi, moltissimi nella robustezza del corpo. Intanto hanno essi giammai tentato nulla per la migliorazione e felicità della natura e vita loro ? Manca loro quest' Arte Universale, senza cui i medesimi strumenti non giovano a fare il medesimo lavorio. La ragione sul rapporto delle cose, che ci circondano, colla nostra vita fabbrica delle Arti e le perfeziona su i rapporti delle Arti col nostro

fine. Per la qual cosa come è impossibile che si trovino delle Arti miglioratrici della vita infra quegli animali cui la ragion manca di tai rapporti, così è difficile che non le abbiano quelli cui questo bel dono del Cielo è toccato in parte, massime dove essi non brutalmente nella tarda materia il vogliano addormentare, o per una empia rivolta incontro a Dio soffocare ed opprimere, ma studiosamente intenderlo a' suoi interessi ed alla sua perfezione. Supponiamo per un momento una nazione nata di fresco dalla Terra in vasta e deserta campagna, e da' suoi bisogni stimolata a ricercare i suoi comodi, noi vedremo tosto per una natural conoscenza de'rapporti delle cose, che ci stanno d'intorno, colla vita nostra, altri portare al loro uso il fuoco, alimento e propagatore di tutto ciò che vive ; altri fabricarsi delle conserve d'acqua; altri preparar l'erbe per vestirsi; altri coltivar le terre, perchè più abbondantemente lor proveggano il vitto: altri addomestichire e far servire a' loro comodi i selvaggi animali; altri guardare il Cielo a guidare le loro bisogne col moto degli Astri; altri spiare i moti dell'aria e trarli alle loro utilità: in una parola il cielo, il fuoco, l'acqua, gli animali, gli alberi, l'erbe, la terra, le pietre, i minerali, e tutte l'altre spezie de corpi, sin dove possono giungere i nostri sensi e la nostra ragione, serviranno alle necessità, a' comodi, alla felicità di questa nazione. La sperienza, ch'è la ragione ragunatrice in uno de' diversi tempi e de'diversi fatti, scoprirà in breve nuovi rapporti e nuovi usi, e perciò delle migliorazioni e delle perfezioni, e farà sì che cotal nazione, la quale nella sua origine era più simile alle stupide bestie che agli Esseri ragionevoli, dopo pochi secoli degl'infiniti per cui è fatta la ragione, si trovi essere di tanto a quelle superiore, di quanto nel nascere loro era simile. Ma dopo tutt'i secoli dell'eternità, le spezie degli animali che non ragionano differirebbero esse in nulla da'primi germi loro?

Per la qual cosa, poichè gli uomini fin dalla loro origine o compresero, o sentirono i gran vantaggi che la ragione, delle divine e delle umane cose Regina, può somministrare alla nostra vita, assai per tempo e giudiziosamente si dovettero avvisare di trovar de' mezzi da ingrandirla e perfezionarla. Essi non potevano ignorare che se la ragione anche rozza ed informe tanti comodi apporta alla vita umana, infiniti fosse per arrecarne aggrandita e bene istrutta. E come tutt'i pensieri de' primi popoli non erano indiritti che al sostegno della vita, perciocchè era riserbato a' tempi più felici il bell' ozio di occuparsi nella sola speculazione delle vane e chimeriche idee; è ragionevole che crediamo che le prime scuole della ragione umana non fossero che le scuole delle Arti le più necessarie, nelle quali i più vecchi ed i più sperimentati insegnassero a giovani nel vasto Ginnasio della Natura. Non avevano altri libri di Filosofia che il Cielo e la Terra, in cui non sapevano ancora che poco leggere, per mancanza della Geometria ch' è la lingua colla quale sono scritti : nè altri d'Istoria che l'uso ed il costume. Tali ora veggiamo essere nel Mezzogiorno dell' Africa gli Ottentotti, ed i Tartari nel Settentrione dell'Asia. Un gran genio, di quelli che Dio ci manda di rado per portare l'umanità ad un segno ancora più alto di perfezione, inventò le Lette124

re, per comunicare tra gli uomini dissipati per la Terra i lor pensieri e per tramandare alle future generazioni le sperienze ed i precetti de'maggiori. L' invenzione fu tale che forse giammai non ebbe verun'altra maggior ragione da essere celebrata per divina. Ella rendea gli uomini assai ancora più simili a Dio, imitando l' Eternità e l'immensità, coll'unire tutt'i tempi in un punto e tutte le Nazioni in un luogo. La maravigliosa prestezza colla quale si propagò per tutta la Terra, anche tra le nazioni più nemiche l'una della gloria, delle leggi e de costumi dell'altra, assai manifestamente dimostra che non può essere se non ottimo ciò che la comun ragione degli uomini adotta. Ben presto le scuole delle Arti dalle aperte campagne si raccolsero nelle Città, e divennero scuole di Lettere, perchè si credette con ragione che bastasse apprender queste, per avere tutt' insieme i maestri di quelle, e gli archivii delle antiche leggi e tradizioni. Ma cominciossi così a studiar meno l'Originale che ci è dinanzi agli occhi, e più le copie. Poi come gli uomini, tutto ragionevoli ch'essi sieno, non hanno sempre alle mani la giusta bilancia del buono e del cattivo, dell'utile e del pernicioso, ed oltracciò vi ha nella lor natura una non piccola dose originale di follia e di debolezza che si trasfonde in tutte le loro opere, anche le più belle e le più perfette; si scrisse, come ancora scrivesi, tutto ciò che si potè, e tutto ciò che si volle, e tramandossi a posteri ciocchè dovea nascondersi a'contemporanei stessi. I Poeti della seconda età, Sacerdoti, Profeti e Saggi delle Nazioni Gentili riempirono tutto delle loro sconcissime fantasie. Le scuole, nelle quali dovevano insegnarsi i precetti della vita e

le regole delle Arti e formarvisi e perfezionarvisi la ragione inventrice e governatrice de' comodi umani, divennero le botteghe di un'empia Poesia, di una seduttrice Eloquenza e di una profana Teologia. E come gli uomini nemici della fatica, i fuchi del genere umano, i quali amano vivere imposturando altrui in un ozio che possa a più semplici parer mestiere, sono come dell'erbe che nascono in tutte le regioni della Terra : non durò guari che le scuole della ragione, che dovevano intendere a' vantaggi umani, furono piene di cotali scioperati alunni, e gli Agricoltori, i Pastori, i Fabbri ed altrettali Artefici, i quali dovevano esserne i legittimi possessori, ne furono, come volgo profano, esiliati. Nè qui la incominciata corruzione s'arrestò. Conciossiachè, poichè gli uomini quanto sono più semplici, tanto sogliono più stimar quello che meno intendono, i Dialettici ed i Metafisici, i D. Chisciotti della Repubblica delle lettere, combattenti cogl' indestruttibili Giganti delle chimere, per la gloria vanissima di sottilissimo ingegno, loro Dulcinea del Toboso, salirono in alta stima ed usurparono il premio dovuto al vero sapere ; ciò che fu l'esca fatale che riempì ne' vecchi tempi d'indiscreti Sofisti la Grecia, e ne'secoli a noi più vicini buona parte dell' Europa. La prima e la più antica Filosofia delle nazioni non fu che Etica, Economia, Politica. I primi Filosofi furono in un tempo stesso i Legislatori, i Padri, i Catechisti, i Sacerdoti delle Nazioni. La loro Filosofia era tutta cose, e la vita era vita di Cittadini persuasi che conte partecipavano a' comodi della società, così dovevano aver parte alle cure ed alle fatiche, o per lo ben pub-

126 blico, o per lo domestico. Non ci era ancora chi avesse la massima de' tempi che poi sopravvennero, che l'ozio fosse un nobile ed onorato mestiere. Molti di quei che furon da' Greci detti Saggi filosofavano in sull' aratro, e come tra' Romani L. Quinzio, molli ancora del villeresco sudore, venivano in Città o a difender la patria, o ad amministrar la giustizia, o a predicar la sapienza. La loro vita era una scuola tanto più utile, quanto la via dell' esempio è la più corta e la più essicace. Nè quì s'arrestava l'amor ch'essi avevano per la pubblica felicità. Essendo certi, che questa non può essere se non che il frutto del sapere e della virtù, faceano per pubblica istruzione iscrivere in sulle porte de'Templi , in sulle Statue , ne' Capi delle strade , e ne' luoghi più frequentati le più belle massime della vita (1). Tutto parlava nell' antica Grecia, e fino i freddi marmi insegnavano la sapienza. Alcuni diceano, che gli Dei veggono non solo le opere cattive de' malvagi, ma anche i più nascosti pensieri. Altri: Che allora noi viveremo da savii, quando ci guarderemo di fare ciocchè più riprendiamo negli altri. Altri: Che la cosa la più importante insieme e la più difficile, sia conoscer noi stessi. Altri: Siate imitatori degli Dei amici di tutti. Altri : L' ozio sia punito, ed a ciascun sia lecito accusar l'ozioso. Altri: Preferisci il proprio danno all' ingiusto guadagno, perciocchè quello passa, e questo è danno perpetuo. Un marmo dicea: Sii osservante della Religione: ama la sobrietà: studiati d'esser verace: custodisci

<sup>(1)</sup> Platone, Diog. Laerzio, Seneca ec.

gelosamente la data fede e l'amicizia: non ti far beffe di niuno: rispetta i vecchi, che sono i maestri della scuola della natura : se tu ami la tua pace e la tua grandezza, studiati di non dispiacere a niuno. Un altro: Impara prima a servire, e poi a comandare.. Un altro: Il più grande e formidabile esercito di coloro che governano, è l'amor de popoli. Quale spettacolo per un'anima amante della felicità della sua spezie! Ma durò assai poco sì stimabile semplicità della prima Filosofia. Sopravvennero ben presto, come peste del vero sapere e della virtù, infiniti di coloro i quali si credettero nati o per garrire inutilmente, o per disputare di cose inintelligibili, o per mettere empiamente in ridicolo le sante ed utili cognizioni, le leggi ed i precetti della giustizia e dell'onestà, e si riempirono le nazioni di libri più atti a santificar l'ozio, sentina d'ogni nequizia, o a corrompere l'intendimento ed il cuore degli uomini, che ad ammaestrarli di ciocchè loro abbisognava per la vita, come morale, così animale. Là surse una generazione di Grammatici, interpetri de' sogni de' Poeti, o mercatanti de' proprii: qui una di Metafisici, le Penelopi della Filosofia, implicati in disciorre quelle tele, ch'eransi tessute colle loro mani: da quella parte una innumerabile turba di Dialettici che tendevano indissolubili lacciuoli alla ragione stessa, per cui andavan fastosi, e come seppie gettavan del negro, sotto cui il vero ed il falso prendesse un sol volto: da queste immense schiere di Retori studiantisi di dipingere l'ingiustizia colla faccia del giusto, perchè non potesse più discernersi ciò che a noi appartiene da ciò Gen. Dic. Vol. III.

ch'è di altri. I savii di questi tempi sembravano degli ebbrii Baccanti, o de' Vati furiosi degli Oracoli, come Socrate, tutto che padre anch'esso de'Cinici e de'Sofisti, li chiamava. Non erano più i Padri ed i maestri del genere umano, ma de' pazzi stravaganti, che i popoli, credenti sotto i medesimi nomi conservarsi eternamente le medesime cose, seguirono a venerar per costume. I loro insegnamenti tendevano a gettar gli uomini nello stato bestiale. Anassagora predicava, sè esser nato per contemplare il Sole e la Luna, non per aver cura delle private o delle pubbliche cose. Se una tal massima entrasse in capo a tutti gli uomini, che sarebbe egli del genere umano? Socrate, il gran Socrate, di cui fu detto che richiamò la Filosofia dal Cielo in Terra, insegnava, che la più ricca e la più bella possessione dell' uomo sia l'ozio, quell'ozio stesso che i vecchi saggi voleano che fosse punito come vizio desolatore della vita e della virtù umana. Aristippo, uno di coloro che più studiarono a corrompere la semplice antica sapienza, insegnava ( credo per amore dell' umanità ) che convien far de' figli , come de' pidocchi, che cacciam da noi, tutto che da noi nati. Pirrone: Non dover l' uomo studiare a discernere i mali da' beni, ma aver tutto per indifferente. Diogene Cinico: Niun' azione esser vergognosa a niuno, ed in niun luogo, anche quelle che si stimano far maggior vergogna all' umanità. Qual comparsa? Dirogli io matti o empii? Essi combattevano ad un tempo medesimo la ragione, l'umanità, la pietà. Tutti poi , anche quegli a cui la nuova ubbriachezza lasciò de' lucidi intervalli, s'ap-

plicarono più al curioso che all' utile, amando meglio disputar con ammirazione degl' ignoranti di cose incomprensibili, che ammaestrare con semplicità i loro Cittadini in quelle cose che sapere importa al Filosofo ed al Contadino. Le scuole, fondate per la perfezione della ragione e della vita degli uomini, erano occupate a diciferare la Monade ed il Binario di Pitagora; a contemplare nella infinita moltitudine e varietà degli esseri l' Uno di Parmenide e di Zenone Eleate: a mettere in ordine l' Omeomeria d'Anassagora; a rinvenire negli spazii eterni le astratte Forme di Platone, o le informanti Entelechie di Aristotile, o i quasi corpi non corpi di Epicuro, abitanti negl'Intermondii: a formar l' Apatista degli Stoici, a baloccare finalmente con simili altre bambole di ragione. E poichè tutte le passioni umane, ove la ragion non le tenga a dovere, non hanno altro termine che l'infinito; sciolto una volta il freno alla licenza di pensare e di scrivere, quei che dovevano essere i sacerdoti, i maestri, i difensori della pietà e della giustizia, senza cui gli uomini errerebbero per la terra come le siere dell'Africa, divennero i loro nemici, ed in conseguenza di ciò della pace e tranquillità della società. Conciossiachè come Orlando, ove

Gli cominciò la gran follia sì orrenda, Che de la più non sarà mai chi intenda, In tanta rabbia, in tanto furor venne

Che un alto pino al primo crollo svelse,

E svelse dopo il primo altri parecchi,

Come fosser finocchi, ebuli, o aneti: E fè il simil di querce, e d'olmi vecchi, Di faggi e di ormi e d'elici e d'abeti;

così costoro tentarono di svellere le più altamente impresse ne' cuori umani, e le più sante idee della Divinità, della provvidenza, della naturale onestà e giustizia, della verecondia, della prudenza, dell' economia, e in una parola, della virtù , sola conservatrice degli ordini e delle città, ed effettrice di ogni bene della nostra vita e della vera beatitudine. Imperciocchè questi insegnava che la Religione, la quale è un sentimento che così nasce coll' uomo, come quello della sua dipendenza, fosse una invenzion degli scaltri polifici: quegli, che il giusto e l' onesto, altro natural dogma inseparabile dalla coscienza della nostra debolezza e de' nostri bisogni, fossero delirii de' Filosofi: altri, che le Città e gli ordini civili, per cui dallo stato ferino siam divenuti umani, e che unendo gli uomini hanno insieme unite le forze dell' ingegno e del corpo a procurarci tanti comodi, quanti noi ne godiamo, fossero de' carceri e de' ceppi che gli uomini stolti si son fabbricati: altri, che le Arti ed i beni sien d'impaccio al viver libero, e che la più soave vita degli uomini sia quella di errare ignudi per la superficie della Terra, senza veruna cuta, come i Selvaggi della nuova ·Olanda. Ci fu chi volea che si sbarbicassero le Donne dalla Terra, come erba pestilenziale: e chi insegnava il Suicidio, come mezzo il più brieve per pervenire alla felicità. Ecco i Giganti delle favole che fanno guerra agli uomini ed agli Dei. Credereste poi che le quattro Sette sì celebri tra' Greci e sì rinomate in conto di riposta sapienza, i Peripatetici, gli Stoici, gli Accademici e gli Scettici, si applicassero a curare una tal pazzia, morbo che diveniva enidemico, quelli coll'acume de' Sillogismi, e questi coll'Epoca? Il primo de' quali mezzi, anzi di curar la guasta ragione delle scuole, la ridusse a svanire dal cospetto delle cose umane, col troppo assottigliarla. Dopo cento e più libri di Arte Sillogistica di Aristotele e più di trecento di Crisippo, dopo tante incerte dispute degli Accademici e de'Pirronici, ella si trovò ancora assai peggiore di prima. Avea dunque ragion di dire: Timonc, che Aristotile facea compassione per la sua vana loquacità: Luciano, che i Sillogismi di Crisippo aveano stomacato Giove : e Lattanzio finalmente, che gli Accademici ed i Pirronisti per perfezionar l'umana ragione avevano aperta una scuola, nella quale gli uomini con gran fatica si studiassero a divenir bestie.

Questa è la gran follia degl' ingegni e de' cuori umani, la quale avendo prima coll' imperio
de' Greci, poi de' Romani, ed ultimamente colle istruzioni degli Africani, invase le più belle
regioni dell' Europa, vi s' apprese si profomdamente, che i barbari e brutali Sciti, i quali la
inondarono, poteano ben distruggere la vecchia
generazione degli uomini, ma non isbarbicar il
seme di tal pestilenzia, la quale ben presto tanto si propagò che a petto di lei quella de' Greci
e degli Arabi Sofisti potè parere sapienza. Per
sette e più sccoli le scuole filosofiche di Europa fecero a gara a chi potesse essere più ferace
in inutili immaginazioni ed astrazioni. Non si

può leggere questa sì considerabil parte della Storia letteraria senz' aver pietà della debolezza dell'ingegno umano. I Cavalieri erranti di Turpino, e'l D. Chisciotte del dotto Cervantes sembrano uomini ragionevoli a paragone di uno Abelardo, di un Davide a Divinando, di un Occamo, e di cento e cento altri Dialettici e Metafisici di quei tempi. Vestono corazze di carta, che stimano del più fino metallo, e combattono co'mulini a vento, come co'Giganti distruttori dell' uman genere. Un estro ignoto li rapisce fuor del nostro mondo. Sembra che sieno i maestri di ogni altra cosa, fuorchè di ciò che ci appartiene o c' interessa. Ed avesse piaciuto a Dio che essi si fosser contenuti solo in combattere i lor castelli incantati! Il peggio fu che molti tra loro cominciarono ad amare sì perdutamente le loro chimere, che per sostenerle non temerono di attaccare il Cielo. La materia prima, che Aristotile fantasticò, animata dal fuoco degli Arabi, fu di sì vivi e vaghi colori arricchita in mano di Abelardo e di alcuni altri, che divenne una Divinità, la quale poi il più empio ed il più freddo de' filosofi del passato secolo, si studiò di adornare con un sistema geometrico. Alle quali cose quante volte io penso, forte mi maraviglio, come gli Agricoltori, i Pastori, e tutti gli altri coltivatori delle Arti, per cui l'uman genere si sostiene, abbian potuto tollerare in pace una razza di uomini, i quali lungi di dar loro il menomo rischiaramento ed ajuto, nel tempo medesimo che de' frutti della loro industria godeano, pare che si ridessero delle loro fatiche, o che li riguardassero come animali di altra specie, fatti da Dio in forma umana per servire a' loro piaceri. Non aveva egli dunque ragione il Viceconte di S. Albano di desiderare una ristaurazione della Filosofia da' primi elementi, come quella, il malor della quale aveva attaccati i di lei primi stami vitali? Ma si dice, che questi erano difetti del secolo che seco traeva ingegni, che io non nego essere stati grandi. Riterremo noi dunque nel nostro co' difetti di questo (poichè niuno n'è esente) quegli ancora de' vecchi? Abbia ciascuno i suoi; nè quei d'un secolo inondino l'altro.

Finalmente come dopo lunga tempesta il mare così gl'ingegni Europei par che si stancassero di combattere co'mostri delle favole e di seguire al bujo oggetti incomprensibili. La Stampa, quella sola delle nuove scoperte della quale l'umano ingegno dovrebbe invidiare al caso anche la più piccola parte, venne opportuna. Ella fu lo scudo di Achille, che presentò alla mente umana, per farla arrossire, come in uno specchio, tutt' i vecchi delirii e smarrimenti. Il Cancellier Bacone , uno di quei Genii che la Terra non produce in tutti i secoli, per un felice ascendente che il portava ad essere il restauratore della Filosofia di Europa, scosse gli arruginiti ceppi, squarciò le bende ond'era la ragione de Filosofanti avvolta, e fece vedere che si poteva essere Filosofo con assai gloria, senza essere peso inutile agli altri uomini. Allora lo studio della Natura e l'esperienza gran maestra delle utili cognizioni, e la Geometria, madre o almen nutrice di tutte le Arti, sciolte da' legami de' vecchi sofismi, si videro con tanto maggior velocità scorrere d'ogn'intorno, quanto era stato più lungo il tempo, dirò così, della

lor prigionia. L' Europa cambiò faccia. Ciascuna delle generose sue nazioni ebbe un Ercole uccisore de' mostri che la infestavano, e dimostratore delle vie del vero sapere. L' Italia, la seconda madre della pulitezza e della civiltà. all' antica gloria del saper militare, della politica, delle belle arti, aggiunse quella di aver prodotto Galileo, una di quelle oggimai che le può essere invidiata. Si vide allora un' Astronomia, senza essere mentítrice Astrologia: una Geometria non oziosa, ma perfettrice delle meccaniche: una Fisica promotrice de'nostri comodi, senza essere Magia. Ben presto un lume di riverbero si sparse da per tutto, e quei medesimi che prima udivano il nome di Filosofia o con orrore, come magico, o con indifferenza come cose degli altri mondi, si maravigliarono di esser divenuti Filosofi quasi prima che pensassero di poterlo essere.

Ma comechè o niuna parte, o poche di Europa fosscro rimaste, le quali di questo nuovo lume di ragione non fossero state illuminate, io non saprei nondimeno dire per qual nostra fatalità, noi, cui la natura niente ha omesso per rendere uguali a' più illustri popoli della Terra, fummo l'ultima Esperia dell'Orbe letterario. Se non che io credo, che Iddio non per altro avesse come trattenuto a' confini del nostro Regno il preso corso delle Lettere, se non per rendere più glorioso ancora il governo del Re che ci rimaneva. Perciocchè noi abbiamo vedute le Lettere, le arti, la Pulizia accompagnare la maestà del nuovo Regno, e niun angolo di questa bella parte d'Italia lasciare dove poi non penetrassero. Egli è veramente un certo Genio che

discorre per le nazioni e che in dati intervalli le anima e le riaccende, quello che o primamente mena, o estinte ravviva le lettere e le belle arti : ma tal Genio vuol esser sempre accarezzato, solleticato ed alimentato. Può dirsi che la curiosità, la più utile molla dell'animo umano, il dischiuda dal suo guscio: la gloria lo animi e gli dia della grandezza: l'emulazione lo aguzzi o'l rinforzi: ma certamente il premio il sostiene e lo alimenta. E siccome possono distinguersi due generi di premio, uno di natural giustizia che per ordine eterno siegue indivisibilmente la fatica e la virtù : l'altro di generosità, col quale i Grandi per un amore eroico magnanimamente l'accarezzano, l'onorano, ed il nutriscono; il Genio apportatore degli aurei secoli delle nazioni, per una certa sua nobile ritrosia, non suol seguire che il secondo. Le Intelligenze, le quali accompagnano e reggono i Monarchi, poichè regnò su di noi il gran Nipote di Luigi il Grande, siccome in tutte le altre parti che fanno e adornano un Principe, così in questa non ci lasciarono niente nè ammirare, nè invidiare ne più grandi Eroi dell'antichità; tutto che la seduttrice eloquenza de' Greci e de' Latini e la distanza del tempo, copritore de' difetti dell' umanità, gli abbian resi assai più augusti di quel ch'essi furono. Mente chiara e serena, pietà pura, natural grandezza di animo, amor del grande e del perfetto, carità verso i popoli, stimolo di quella gloria che la virtù genera ed alimenta, attenzione all' ordine ed alla giustizia, sono state le gran vetti che hanno rilevato lo spirito , il coraggio , l'in-dustria della nostra nazione di grandi ingegni produttrice, e preparata la materia a' posteri da celebrare il nostro secolo con maggior giustizia di quello di Alessandro e di Augusto, i quali, se noi vogliamo ben considerare, furono più grandi deprimendo gli altri che ingrandendo sè stessi. Fontanelle, il gran Segretario dell'Accademia delle Scienze di Parigi, colui che ci ha fatto vedere che si può essere insieme sublime Filosofo, sottile Geometra, eloquente Oratore e gran Poeta, avea ragione di dire che i Monarchi hanno un non so che d'onnipotenza su degli spiriti de' loro sudditi, in guisa che basti ch' essi sappian volere, perchè quelli diventino nel più eccellente grado tutto quello ch'essi vogliono. Fontanelle poteva appellare a tutta la Storia umana, come a certissimo testimonio. Che occorre memorare le antiche cose? Il vide l' Italia nostra, quando il grande Alfonso Re di Napoli , l' Augusta Casa de' Medici , la magnanima d'Este e la serenissima Repubblica di Venezia, amarono e protessero le belle Arti e le Scienze. Pontano, il nostro Platone; Michelangelo Buonarroti, l'Apelle insieme ed il Fidia d'Italia; l' Ariosto, l' Omero; e'l Galileo, il nostro grande Archimede, coll'infinita nobile e gentil turba che li sieguono dappresso, saranno gli eterni monumenti della magnanimità di Alfonso di Castiglia, di Lorenzo de' Medici, del Cardinal d'Este, e della saggia Repubblica di Venezia. Che più? I nostri posteri, quando rifletteranno che il corso delle umane cose è lungo o tardo, forse non crederanno che la pulitezza e la gloria di tutte le Arti e di tutte le Scienze, il Commercio, le ricchezze, la potenza della Francia e della Moscovia, sieno l'o-

pera della vita di due soli Principi. Ma Luigi XIV e Pietro il Grande aveano compreso che la grandezza e la felicità di un Monarca è inseparabile da quella de' suoi sudditi. Luigi XIV solleticava i grandi Genii di Europa co'doni : e Pietro il Grande aggiunse uno stimolo ancora più forte, le visite. Luigi XIV volea dell'acqua a Versaglie, e questa non potea venirvi, che nella distanza di 25 leghe. L' arte del Livello e l' Idraulica erano allor necessarie : ma elleno erano ancora nella lor puerizia nella Francia, dice Fontanelle. Il Re volle, ed elle divennero adulte. Colla medesima facilità la Scultura, la pittura , la Tattica , l' Architettura , le scienze tutte e le Arti seguirono il Genio di questo gran Monarca. La Moscovia, potenza o ignota al resto d'Europa, o disprezzata, era presso a poco ciò che sono ora i Tartari all' Oriente del Volga. I Moscoviti ignoravano del tutto la Nautica, e guerreggiavano più con impeto animale che con regole : le belle Arti, e le Scienze erano per loro come tra di noi le mercanzie del Giappone. Ma Pietro il Grande, che avea tutto ciò veduto brillare nel Mezzogiorno di Europa, volle che divenissero cittadine della Moscovia : ed elle il divennero. Allora si vide dalle tane del Settentrione uscire una Monarchia che gettò lo spavento nell' Europa e nell' Asia, e che ora pareggia colle più culte della Terra. Felici le nazioni, dove i Principi son grandi per l'amore dell'umanità che ha la forza di unir tutt' in un solo: dove onorano i veri ed onesti saggi, e dove o sono saggi essi medesimi, o intendono che loro è necessaria la sapienza, delle divine ed umane cose governatrice.

Per quanto grande però sia stato tra noi il progresso delle Arti e delle Scienze, e più ancora della ragione che le nutrisce e perfeziona; nondimeno non ancora abbiamo potuto così rinnovarci che, sia forza d'invecchiato costume, sia ritrosia delle umane cose, un certo lezzo dell'antica barbarie ( che colui disse prisci vestigia ruris ) non ci sia rimasto attaccato. Egli non può dirsi che la ragione sia in una nazione giunta alla sua maturità, dove ella risiede ancora più nell'astratto intelletto che nel cuore e nelle mani. Ella veramente è sempre bella; ma dove ella non è operatrice, è ancora acerba, che può, se volete, adornar gli uomini: ma non esser loro utile. Ella è come le gemme che lucono, ma non nutriscono. La ragione non è utile, se non quando è divenuta pratica e realtà : nè clla divien tale, sc non quando tutta si è così diffusa nel costume e nelle Arti, che noi l'adoperiamo come nostra sovrana regola, quasi scnza accorgercene. Ma sono giunte a questo segno tra di noi le Lettere? Noi amiamo ancora più disputare che operare. Le Api, le quali potrebbero essere un modello del vero Saggio, nel fabbricare le loro celle, sieguono costantemente le regole della più perfetta Geometria, nè s'arrestano dal lavoro per disputare inutilmente. Nelle bestie la cognizione è tutta uso, perchè è l'arte di Dio lavorante su la materia, ed in Dio non ci sono Enti di ragioni. Sarebbe egli un privilegio dell' uomo avere una ragione, buona parte della quale fosse senza uso? Io non vorrei che si potesse ancora di noi dire, come della maggior parte de' Filosofi delle passate età, l'intendimento de'quali, quando se ne

Š

voglia giudicar per l'uso che ne fecero, può parere essere stato loro dato per lo mondo ideale , non per lo governo e vantaggio dell'umana vita. Egli è vero che non pochi fra di loro si studiarono di convertire in Pratica tutta la Filosofia, con diffonderla nella più bella e più nenecessaria parte del sapere umano, che sono le Leggi, direttrici del costume, dell'ordine e della pubblica tranquillità: ma sarebbe stata a desiderare di molti di loro, che se ne fossero astenuti. Essi vi arrecarono tutte le argutezze delle scuole de' Dialettici, e tesero cappietti sì fini e sì inestricabili alle regole produttrici e conservatrici della nostra felicità, che noi non sappiamo ancora svilupparcene. Noi ci siamo veramente liberati da' vani e puerili giuochi di mente de' nostri maggiori : ma o ritenuti ancora dal vecchio uso, o incerti dell' esito del nuovo, temiamo di portare le nostre cognizioni là dove esse medesime accennano di voler andare. Non ci manca la forza, e dirò anche, non l'intelligenza: ma il cuore è tuttavia debole, nè il gusto affatto spogliato dell'antica pituita. Una certa vanità d'ingegno ci mantiene ancora attaccati alle cose più speciose che utili : noi ci crediamo ancora più grandi , quando siamo ammirati come incomprensibili, che quando siamo tenuti come utili, quasi meno distinti.

Il nostro Regno è un semenzaio di nobili e grandi ingegni: sedici anni di Magistero letterario hanno potuto farmeli conoscere. Ma questi quanto più grandi, hanno con tanto maggiore avidità ingoiata la nuova Filosofia, prima di digerir l'antica. Gli acri succhi di quella hanno guasto il frutto di questa. Erayamo avvezzi al-

140 DISCORSO SOPRA IL FINE la gloria delle inutili sottigliezze e della ciarleria; ed era difficile che ci fossimo creduti subitamente saggi , senza queste doti state sì lungo tempo rispettabili. Quindi è che con tutt' i nostri studii noi non abbiamo ancora fatto alle gentili ed utili Scienze quell' onore ch' esse da noi dovevano e potevano aspettare. La Geometria, l'Astronomia, l'Aritmetica, la Fisica, la Storia della Natura, le quali i Francesi, gl'Inglesi, gli Olandesi traspiantate d'Italia così hanno coltivate ed ingrandite, e tanti vantaggi per la vita umana ne han tratti che ne son superbi, sono da molti ancora tra noi riputate come scienze d'oziosi, e da parecchi studiate per solo piacere, come l'Ariosto. La Medicina è stata abbellita, se volete, ma non arricchita di quelle buone ed utili conoscenze che poteano sperarsi da tanti grandi ingegni che vi si sono applicati. La Giurisprudenza si riguarda ancora per taluni come l'arte di litigare o di ciarlare, non come la scienza de' pubblici doveri di un onesto Cittadino: Ci desteremo noi giammai per raccogliere il vero e sodo frutto de' nostri studii , o saremo sempre gli ultimi di Europa? Sacrifichiamo una volta la seduttrice e vana gloria dell'astratta speculazione al giusto desiderio della parte più grande degli uomini, i quali ci vogliono men contemeplanti e più attivi. Dio ha fatto a tutti il divin dono della ragione, perchè intendiamo che il vero sapere non è di sì gelosa natura che voglia esser di pochi. Comunichiamoci un poco più agl' ignoranti, i quali tutto che sappian poco, non lasciano d'impiegar per nostro comodo tutte le forze del loro ingegno e

del corpo loro: o facciamo noi con essi una

società Leonina? Finalmente la Scienza è nata tra gli uomini dopo l' Ignoranza; ed è giusto che la minore germana abbia del riguardo e del·l' amore per la primogenita. Io ardisco dire, esserci pochi paesi in tutta la Terra, ne' qualì le Scienze, quando che lor piaccia di discendere dalla loro inaccessibile altezza e comunicarsi un poco a' Contadini ed agli Artisti, possano una maggiore e più soda ricchezza e grandezza produrre quanto sono le fortunate provincie di questo Regno. Noi siamo nella più bella parte del·l' Europa. Minerva potrebbe ella preferirci l'Attica? Cerere la Sicilia? Bacco gl' Indi?

Senofonte, il solo Discepolo di Platone, la cui Filosofia fu tutta Cose, nel libro delle pubbliche rendite degli Ateniesi , rapporta tutte le cause della ricchezza e, grandezza di una nazione a cinque : Governo, Natura del suolo. Sito, Numero degli abitanti, e loro Industria. Egli crede che per tutte queste fosse beatissima sopra le altre Nazioni la Grecia. Ma Senofonte o non avea conosciuto, o non avea riflettuto al nostro paese, e non potea prevedere i nostri be' tempi. Veggiamo se io ho ragione. E per cominciare dalla prima parte, il governo Monarchico che sia regolato dalle sue leggi ed in cui al Monarca assista un Senato di Saggi, è per avviso de' più gran Politici quella sola tra tutte le forme di governo ch'è più propria a ren-dere eternamente tranquilla, grande ed illustre una nazione. Polibio, gran conoscitore delle cose umane, quando a tutti i governi preferisce il misto, egli non par che intenda, se non la Monarchia che io ho detto; perciocchè egli vuole opporlo alla tirannide de' Despoti dell' Asia,

DISCORSO SOPRA IL FINE

142 ed alla corruzione delle Repubbliche Greche mezzo delle quali non ci ha che la Monarchia governante con pubbliche leggi, le quali non sono altro che il senso comune de' bisogni de' popoli , sotto l'ispezione degl' incorrotti Efori , ed assistita da un consiglio di Saggi . ch' è il Senato de' Nobili. In fatti in un tal Governo nonci ha che un solo primo mobile, da cui tutte le parti prendono la loro direzione, e perciò tutto è più atto a farvisi con prestezza e rettitudine, e cospirare al vero fine della società. I Popoli come non hanno che un solo Padre, così non dipendono che da un solo supremo Giudice. Questo supremo Giudice e Padre non può esser guasto nè da ambizione, nè da gelosia, nè da invidia, essendo il solo Sovrano, ed essendo siccome la sua vera grandezza, così la sua gloria posta nell'amore e nella felicità de' suoi Sudditi. Quando poi tal Monarca avesse quelle doti di mente e di cuore che sono nel nostro, che Dio per sua misericordia ci ha dato dopo i tristi giorni di Provincia, potrebbe questa nazione, se fosse saggia ed amante della sua prosperità, far altro, se non che desiderare la di lui immortalità? Noi adunque, dove vogliam deporre le non rette, ne giuste private nostre passioni, e contemplare il comun bene della nostra Patria, che finalmente non può non essere il proprio ed il più grande di ciascheduno, non solamente non abbiam nulla in questa parte da invidiare a' più culti degli antichi e de' moderni Popoli, ma pel contrario molto abbiamo, onde loro essere superiori, e che può renderci a tutti gli altri invidiabili, dove noi vogliamo meglio conoscere la presente nostra condizione.

Il suolo poi delle nostre Provincie non solo ha tutt'i vantaggi che Senofonte commenda nell'Attica, ma n'ha ancora di molti che egli certamente ignorava. Imperciocchè le terre sono in gran parte piane, grasse innaffiate e fecondate da spessi fiumi e ruscelli: sono atte per la temperie dell' aria a tutte le spezie delle piante, de' semi, degli animali e di altre cose, non solamente di quelle che sono il primo sostegno della vita e de' comodi umani, come frumento, riso, ed ogni genere di legumi; olio, miele, ed erbe di tutte le sorti; pecore, capre, buoi, cavalli, asini, muli, porci: ma di quelle ancora che fanno una gran parte del lusso delle nazioni, come seta, dilicatissimi vini, frutti deliziosissimi, caccia d'ogni sorta, di fiere e di uccelli, copiosa pescagione de'mari e de'fiumi, ed altrettali. Noi non abbiamo veramente delle ricche miniere, per cui Senofonte crede esser l'Attica beatissima. Ma a chi ben pensa, in un Paese che ha delle miniere, le quali ciascun anno e con istrabocchevole abbondanza crescono in sulla Terra, il non averle non dee parere piuttosto un dono del Cielo, che una mancanza della Natura? Conciassiachè non ci bisogna nè tenere in quelle sepolta la più valida parte del popolo , nè temere l'avidità dell' esterne nazioni , dalle quali anzi possiamo, quando che Iddio ci dia miglior mente, con piccola fatica riportar tra di noi quei tesori che loro le Terre non danno che a prezzo del loro sangue, o del sangue di coloro ch'essendo della medesima famiglia degli uomini ed aventi un principio medesimo ed un medesimo fine, noi riguardiamo tuttavia e trattiamo come animali in niente differenti dal resto de' bruti.

Il Clima è il più beato, essendo posto tra il 40 e 41 grado della nostra latitudine, e sì pe' mari che ci circondano, per le pianure e pe' monti temperato, che nè eccessivi freddi, nè eccessivi caldi vi regnino giammai. Ed oltra a ciò il Cielo è più tosto abbondante che searso di rugiade, di piogge, e di grasse e feconde nevi. Io credo, che Giove coll'altra infinita turba de' favolosi Numi Greci elesse abitar sull' Olimpo, perchè non avea veduto più in qua di Creta sua culla. Un popolo industrioso e che non solo amasse la sua grandezza e la sua felicità, ma che sapesse bene amarla, potrebbe egli singersi un suolo ed un clima più felice? Aristotele dice che il Bene è quello che tutti desiderano, che conseguito niuno ama di lasciare, e che perduto si piange da tutti. Quando noi leggiamo due mila anni della storia delle nazioni di Europa, una non irragionevole lusinga par che ci voglia far credere che Aristotile abbia definito il Regno di Napoli, ch' è stato da tutte desiderato, da niuna negletto di perdere, e perduto pianto da tutte. Un Francese (1) ha detto, essere un Paradiso abitato da' Diavoli. La verità della prima proposizione è la vera cagione dell' invidia, onde nasce la seconda. Un cittadino della sola Francia potea farci un maggiore onore; quanto abbassarsi fino ad invidiarne? Gli abitanti del Paradiso debbono essere de' Diavoli per coloro che ne sono esclusi.

Senofonte loda come terza causa delle ricchezze della Grecia il suo sito, per la comodità del traffico: un Mare che la circonda: de' seni e por-

e els et pliffic grate.

<sup>(</sup>a) Moreri.

ti ampii e sicuri: nazioni vicine bisognose delle sue derrate, sono certamente miniere inesauste di ricchezze e di potenza. Egli ha ragione. È un assioma politico, che una nazione senza commercio è sempre povera, quantunque beato sia e fecondo il suo suolo ed il suo clima. L'Ungaria d' uomini popolatissima e di terreno fecondo, è povera, perchè priva di commercio. L'inghilterra, Isola sepolta sotto le nebbie Iperboree che non produce, come un bello Ingegno Francese dice, che un poco di piombo, di stagno, di carbon fossile, e di ruvida lana, è divenuta pel suo commercio sì potente, ch' ebbe forza nel 1723 in uno stesso tempo, ed in tre estremità della terra, di mettere in mare tre potentissime armate, una innanzi Gibilterra, l'altra nel Messico, e la terza nel Baltico. Ma è più sorprendente ancora che gli Olandesi, poveri pescatori, abitanti nelle secche dell' Oceano, e ne' marazzi de' fiumi, sieno pel solo commercio divenuti sì ricchi e potenti che in un medesimo tempo siensi trovati in istato di combattere le più formidabili potenze d'Europa in ambi gli Emisferi del nostro Moudo. La potenza de' Veneziani, de' Genovesi, de' Toscani, popoli celebratissimi un tempo per l'Europa tutta; crebbe col commercio: e cadde: poiche quello passando nelle mani di altre nazioni, quasi si estinse in Italia. Noi siamo in un paese che c'invita al commercio. Egli è tutto circondato dal mare ripieno di belli e grandiosi porti e di sicuri seni. Noi abbiamo delle nazioni vicine bisognose delle nostre derrate, e noi n'abbondiamo. Ma ci mancherà forse l'ingegno atto al traffico? Io credo che tutte le nazioni vi sieno at-

te, ritrovando che Dio ha fatto l'uomo attissimo a tutte quelle cose che servono per la sua vita. Ma se qualcheduna vi dev'essere, noi certamente non possiamo esserne esclusi, se non per poltroneria. Non sappiamo che l' onore dell'invenzione della Bussola è dovuto agli Amalfitani ? Questo solo basta a dimostrarci che noi possiamo essere, forse con maggior gloria, ciocchè siamo stati una volta. Finalmente il Commercio è un' Arte, la quale siccome tutte le altre, ha fine, regole, e principii; in guisa che sono per isciocchissimi da riputar coloro i quali il credono un mestiero di sola fortuna, ed i quali noi mandiamo dal gran Melun per essere disingannati. Or noi sappiamo che gl'ingegni del nostro Regno sono a tutte le Arti abilissimi. Senofonte non potrebbe preferirci i Greci in quelle da Minerva ammaestrati, quando egli riflettesse che noi siamo per la miglior parte e d'origine e di clima e di spirito Greci. I cervelli della nostra nazione hanno gran forza imitatrice, ed hanno il dono di conservare la serenità della mente nel più forte della loro imitatrice immaginazione. Ma chi può ignorare che le Arti sono in gran parte imitazione della Natura che la ragione umana tirando a'nostri comodi in un certo modo migliora?

Il numero degli abitanti di un Paese, tal quale è il già descritto, quando sia non inferiore alle sue forze sostenitrici, ma anzi un poco ancora maggiore, è la quarta cagione che Senofonte ci dà della sua opulenza e grandezza. E di vero la scarsezza degli abitanti in un suolo quanto si voglia fertile ed amato dal cielo, è sempre la principal causa della sua miseria. L'uomo è

la più preziosa derrata della Terra, dice il savio Melun. Questa dunque dagli amatori della pubblica felicità e da Governatori del genere u-mano, è prima e più di ogni altra da coltivarsi : perciocchè tutte l'altre non hanno prezzo che per questa. Questa ancora è o la sola o la principale che fa grandi i Monarchi. Caracalla, mostro più grande del quale non vide giammai la Terra, poiche fu stracco di svellere i capi de' suoi più onorati e virtuosi sudditi , desiderò che l'Imperio Romano n'avesse un solo, per liberarsene in un sol colpo. Quale strana idea di grandezza avea questo Principe? Egli volea ridurre tutta la sua potenza a sè solo, cioè alla più grande ed alla più spaventevole picciolezza in cui può trovarsi un uomo; il, quale senza l'unione con i suoi simili è sempre il più debole animale che nasce in Terra. L'Asia minore, la Giudea, l' Egitto, la Sicilia eran delle nazioni ricche e formidabili, quando eran popolate: esse furono povere e disprezzabili, da che furon diserte, nulla loro giovando l'incredibile fecondità delle loro Terre. Il nostro regno a misura che si è andato accrescendo di nomini, n'è divenuto a proporzione sempre più ricco e più potente: perciocchè le miniere ch' egli ha nella superficie, quanto sono state più coltivate, altrettanto hanno proporzionevolmente più reso. Egli sembra un paradosso, ma intanto egli è vero che l'uomo è una tal potenza che unito all'altro uomo, non fa un eguale alla somma, ma, siami permesso così dire, lo fa al quadrato della somma. L'emulazione, la gloria, l'allegrezza, l'amore, la misericordia, che produce la società col simile, e se volete, l'ambizione,

Pinvidia, l'ira, l'indignazione, e tutte le altre passioni, le quali l'uomo non sente che in compagnia dell'altre uomo, sono tante molle che multiplicano ed accelerano l'azione, e fanno che dieci facciano in un sol giorno ciocchè un solo non farebbe in cento. Per la qual cosa può conchiudersi che coloro i quali si studiano comechè sia di spopolare le nazioni, sieno di questa si preziosa derrata assai più nemici e più in odio al di lei Sovrano Agricoltore che la gragnuola, la ruggine, i bruchi, ed altre tali cagioni devastatrici de' lavori dell' industrioso Contadino. L'incendio e la peste possono essere le sole lo-

ro immagini.

, La quinta cagione della ricchezza e potenza d' un paese è, l' industria degli abitanti. Questa sola in un terreno picciolo ed infecondo ha potuto molti di poveri ed oscuri popoli far ricchi ed illustri: e per mancanza di lei popolatissime nazioni in fertilissimi terreni poste ed aventi tutti i comodi del Cielo e della Terra pel commercio, quali ce n' ha molte nell' Asia e nell'Africa, sono le più disprezzabili e le più miserabili della Terra. Ma questa industria si vuol saper destare e coltivare nelle nazioni da coloro che più sogliono nelle cose umane influire. E perciocchè l'industria è cieca senza le buone conoscenze che perfezionano le Arti, e le buone conoscenze sono inseparabili dal lume delle Lettere. accrescitrici ed emendatrici della ragione; egli è manifesto esser difficilissima cosa, per non dire impossibile, che una nazione possa essere saviamente industriosa, e perciò ricca, grande e possente, senza si bel lume delle menti umane: tutt'i suoi modi saranno delle forze brutali, atte

più a far gran rumore che a produrre gran vantaggio. I Greci avean ragione d'esser per ciò superbi : le Scienze davano loro un troppo manifesto e troppo gran vantaggio sopra tutti gli altri Popoli ch'essi disprezzavano come barbari. Mille Selvaggi senza sapere, senza arti e senza istrumenti sarebbero essi capaci di far girare una macchina, che Archimede fa maneggiare ad un ragazzo? Il Saggio fa in poco tempo e non gran risparmio di forze quello che tutti gl' ignoranti della Terra non saprebbero fare in tempo infinito. Egli ha trovata l'arte di far servire agli usi umani l' Acqua, l' Aria, il Fuoco, gli Astri e fino le occulte forze della natura, sottomettendo tutto con istupore degl'ignoranti alle sue leggi. I Fenicii, i più famosi naviganti tra gli antichi, facevano i viaggi di Sofala e di Ceilan in maggior tempo, con maggior pericolo e con maggiore spesa di quel che i nostri Europei facciano il giro della Terra. Ma i Fenicii non erano nè grandi Astronomi, nè gran Meccanici. Talete insegnò a Creso, che il fiume Ali, il quale aveva arrestata la marcia del suo esercito, i cui condottieri erano più ricchi che saggi , potea tragittarsi ai piedi asciutti, anche senza ponte (1). Diecimila disciplinati Greci condotti dal Gran Milziade ruppero 120,000 Persi, ch' erano così uomini, ma non così soldati : così come Carlo XII, l'Alessandro del Nort, con altrettanti passò sul ventre al grande ma rozzo ancora esercito de' Moscoviti, il quale si movea come le rupi distaccate da' monti, e che non comprendea come vi

<sup>(1)</sup> Erodoto.

potesse essere tra le Arti quella di far la guerra. Luigi XIV fece tremar l'Europa più per l'arte del gran Vauban e per la scienza de suoi Ministri, e de'suoi Capitani, che pel numero delle sue truppe. Si dirà ora che la Politica, la Nautica , l'Architettura militare e tutta la Balistica non siano i germi delle lettere? Tutte le Arti se non sono nate, sono almeno state così perfezionate, ed ingrandite dal gran lume, che la ragione umana ha tratto dalle Lettere, le quali a giusta ragione sono più figlie del sapere che del caso. Per la qual cosa i più chiari argomenti che noi possiamo avere della letteratura degli antichi Persi, Egizii, Greci e Romani, sono i rottami della loro Architettura , Scultura , Pittura, e le memorie del loro commercio, manifatture, guerra ed ordine politico. Quando anche la Storia il tacesse, potremmo noi dubitarne, dopo di aver considerati tali monumenti? Quai ne troviam noi ne vasti paesi del Settentrione, dell' Asia e dell' Europa, con tutto che indi siano usciti i Giganti così depopulatori delle più deliziose regioni della Terra, come i monti che subito rovinando cuoprono delle loro rovine le sottoposte campagne? Le più belle ed utili scoperte fatte ne' tre passati secoli , han seguito l'ingrandimento e l'affinamento delle Lettere , cioè dell' universal ragione d' Europa. Si dice che ne siam debitori al caso. Siasi. Ma crederemo noi che i Samojedi, i Lapponi, i Groelandi, e gli altri selvaggi della terra fossero stati per profittare di questo caso? Che in tanti secoli, che ci han preceduto, non ne sieno avvenuti di simili? Non ragionano di noi così gli stranieri, nè cercano di toglicrei quella gloria

che noi senza ragione attribuiamo tutta al caso. I Cinesi tuttochè nazione nè barbara, nè ignorante, benchè non sì saggia e beata, come alcuni ce l'han voluto far credere, quando videro i nostri Orologi ed altre macchine, parti della nostra Filosofia, pensarono che gli Europei fossero degli uomini di una natura di molto superiore agli altri ed approssimantesi agli Dei medesimi, Gli abitanti dell' Isole Bissago sulla costa occidentale dell'Africa vollero sacrificare un Gallo, ch' essi non sacrificano che alla maggiore delle loro divinità, ad un Capitano di vascello, quando videro le navi Europee, le vele, la bussola, le trombe, ch'essi stimavano altrettante divinità sottomesse all'imperio de' popoli bianchi. Quei della Guinea dicono, che il Dio Grande dev' essere adorato da' soli Europei, poichè ad essi solamente ha fatti quei doni che ha negati a tutto il resto della terra (1). I Messicani, poichè videro i nostri vascelli, ed udirono il fragore de'nostri cannoni s'immaginarono che Giove con tutti gli Dei minori fossero stati presi dal piacere di navigare per l' Oceano. I nostri maggiori di 500 anni addietro che direbbero essi, se sollevando il capo dalle polverose tombe, considerassero lo stato presente di Europa ? Essi , che non credeano potervisi pervenire senza il commercio o colle beate intelligenze, o cogl'infernali Demonii? Appresso de'quali i primi elementi di Geometria erano un dono che gli Spiriti non comunicavano che a que' che erano più provetti nella Magia? De'quali finalmente Naudeo non potea scrivere la più crudele sa-

<sup>(1)</sup> Snelgrave , Viaggio della Guinea.

tira , quanto è l' Apologia de' Grand' nomini di que' tempi accusati di Magia? Ecco i vantaggi della nostra ragione che le Lettere hanno coltivata. Anzichè dunque accusarle, è desiderabile che questo lume si diffonda ancor vie più, e che, come parla uno de' più belli Ingegni d' Italia, dalle parti più alte discenda, e si comunichi fino alla più infima del popolo. Se egli un giorno, quando che a Dio piaccia, giunga a rischiarare i nostri Artisti ed i contadini, non solo d'un lume di riverbero che le Lettere sempre seco portano, ma d'un pochettino ancora di diretto, quali abbondanti frutti non saranno per ricoglierne i nostri posteri? Forse a taluni de'nostri Aborigini (che ce n'ha da per tutto ) parrà strano e chimerico ciò ch' io dico. Ma sarebbe egli finalmente tanto difficile, che il leggerc, lo scrivere, ed un poco d'abaco divenisse quasi comune? I Francesi l'hanno presso a poco conseguito. Che a' ragazzi insieme col Catechismo della Religione e della Morale si facesse anche apprendere una brieve istituzione di Agricoltura, di Commercio e d'altre Arti? Che vi fossero delle Accademie, nelle quali insieme cogli Artisti e Contadini intervenissero de' Matematici e de' Fisici, i quali dessero loro delle utili lezioni? Ma elleno ci sono in Inghilterra, e n'è una recentemente stata aperta in Firenze. Che gli addottrinati giovani delle nostre provincie volessero prendersi la nobil cura di esaminar ciascuno le derrate e l'arti del suo paese, e ricercarc e proporre in volgar lingua i modi d'accrescerle e di migliorarle? Ma ci si pensa in Francia, ed è questa la prima cura delle Accademic di quel Regno. Saremo noi dunque sem-

pre gli ultimi della Terra nel pensare seriamente a'nostri comodi? Si esaminava tre anni addietro nelle Accademie di Francia, se ci fosse un mezzo da migliorare le lane francesi : in Upsal nella Svezia il passato anno, i modi di perfezionar le manifatture: in Pietroburgo tra i tardi Moscoviti, l'arte di ajutare il germoglia-mento e la vegetazione delle piante. Ecco gli Studii degli Iperborei, che i nostri maggiori credeano non essere della razza umana. Tra di noi non ci ha niente da migliorar nelle Biade, nella Seta, negli Olii, nel Vino, nelle Piante, nella Meccanica, nel Commercio, nelle Arti? o aspettiamo neghittosi, che la Natura come ci ha messi nel seno dell'abbondanza, così c'imbocchi senza veruna nostra cura e fatica i suoi doni? Il più grande ostacolo alla perfezione delle cose umane è il credere che sieno perfettissime. Ma egli è altresì il più grande errore delle nostre menti, il quale se, come è stato sempre negli animi di molti ; così fosse stato in tutti , qual sarebbe ora la vita nostra? Noi abiteremmo ancora le grotte e le capanne, vestiremmo le cortecce degli alberi o le ruvide pelli delle fiere, e mangeremmo le selvatiche ghiande, o le crude carni degli animali, come i selvaggi dell' America. Tutte le nostre cose hanno avuti piccoli e rozzi principii. Il desiderio del meglio, quanto grande, altrettanto necessario molla dell<sup>3</sup>animo umano, le ha portate a quel segno ove sono. Avrà clia a di nostri perduta la solita sua forza? Ella che ha questo di singolare, che si rinvigorisce e cresce a proporzione che la materia su cui opera s'ingrandisce e dilata? Egli è duuque o nostra pusillanimità, o nostra ignoranza, o nostra pigrizia, se non la secondiamo e non la portiamo là dove ella medesima im-

paziente par che voglia condurne.

Noi temiamo il pubblico giudizio, dicono taluni: il mondo giudica degli uomini dall'evento delle loro intraprese, ed è pronto a condannarli per matti, ove non riescano. Io amo che si riverisca il giudizio popolare, perciocchè è questo il carattere delle belle ed oneste anime : ma io non vorrei che il medesimo si temesse, sé non per quanto appartiene a' costumi, dove il popolo quanto più semplice siegue i naturali celesti doni dell' onestà e dell' equità, o rigido conserva la prima incorrotta istituzione, tanto è più giusto e più tremendo ne'suoi giudizi. Ma nelle cose delle quali io ragiono, chi il vorrà prender per norma, non aspiri alla gloria de' spiriti grandi. Conciossiachè quella stessa cagione clie rende il popolo nelle prime cose sì rispettabile, il fa in queste geloso dell'antichità, ostinato contradittore delle novità, e non solo lento e tardo a seguire le più utili scoperte, ma fino alieno dal riguardarle. Gli spiriti adunque intraprenditori de' vantaggi della Patria, se saranno diritti e savii, senza perdere il giusto rispetto che si deve al pubblico, debbon passar di sopra a questi leggieri ostacoli, non degni delle anime grandi. Un Elefante, che marcia diritto alla sua meta, guarda egli i piccoli cespugli? Ma qual vergogna, diranno essi, il non riuscire ne'nostri tentativi? Niuna, dico io, dove siano intrapresi e condotti con onestà, ed ordinati alla felicità pubblica. Anzi quando anche di mille ne riesca uno, questo solo farà più di vera gloria all'ingeguo umano, di quello che

gli possano far di vergogna tutti gli altri a cui la fortuna non si è compiaciuta di arridere. Egli farà ancora commendar tutti gli altri di men felice esito, i quali non potranno più dirsi inutili, poichè avran servito o di lume o di coraggio alla scoperta. Nè Vasco della Gama avrebbe scoperto il Capo di Buona Speranza, che avendo arricchite tante nazioni, ha desolata l'Italia: nè Cristoforo Colombo l'America, la gran Colchide de'nostri Argonauti; se o avessero più temuto i sogghigni popolari, o non fossero stati preceduti da mille, che si diceano disperate prove di pazzi. Due secoli di dispendiosi ed inutili tentativi non hanno ancora arrestate le nazioni del Nord da ricercare per li gelati mari un passaggio alle nostre terre di promissione. Ma esse non ignorano quai ricchezze può loro arrecare un giorno fortunato che loro apra le finora chiuse vie di Coro o d'Aquilone. Viviani, l'ultimo de' gran Discepoli dell' immortal Galileo, avendo intrapreso, ciocchè non era ancora venuto in mente agli uomini, d'indovinare i pensieri de' trapassati, e quel ch'è più, il loro ordine; quanti volti irrisorii e disdegnosi ebbe egli a tollerare? Ma egli non avrebbe senza quelle amarezze avuto il singolar piacere d'aver ritratto, senza vederlo, Apollonio (1). Vauban, che cambiò la faccia dell'Architettura militare di tutta Europa, ed a cui la Francia dee gran parte del suo presente splendore (2), dovette combattere e colla

(2) Voltaire, Secolo di Luigi XIV.

<sup>(1)</sup> Fontanelle, Elogio del Viviani. Eransi perduti i libri Conici d'Apollonio. Egli sopra una vaga idea li riferisce del suo, e quando forono scoperti in un MS. Arabico si trovò averli indovinati.

pertinacia de' vecchi e col timore dell' esito, tanto più pericoloso, quanto che riguardava la libertà e la gloria di tutta la sua nazione e di un Principe dell' una e dell' altra egualmente geloso. Ma Vauban vide finalmente 300 antiche piazze rinnovate, 33 fabbricate di nuovo, e 53 assedii regolati e felicemente condotti colla sua nuova arte (1). Voi (mi sia permesso dalla vostra modestia il dirlo), Voi medesimo, riveritissimo Signor D. Bartolommeo (2), a cui solo la nostra Patria ha maggiore obbligazione che a mille altri de'nostri vecchi contemplatori, nelle savie vostre invenzioni , delle quali l'avete arricchita, quanto avete Voi avuto a combattere e co' popolari pregiudizi e colla gelosia di coloro clie a spesa del pubblico bene vogliono sostenere le antiche loro cattivezze e colla lentezza della materia, la quale non ubbidisce sempre alla mano, e meno ancora all'idea del Saggio? Le polizze del Lotto, le quali hanno apportati al Regio Erario 4000 ducati di risparmio per ogni Estrazione, hanno chiusa la porta ad infinite fraudi, e sì conservata la libertà e la vita di molti, cui l'avidità delle ricchezze accieca tanto, da far loro sperare dalla tristizia ciocchè per eterno ordine delle cose non può essere, che il frutto della sola virtù; questa, io dico, sì bella invenzione vostra quante angosce e rammarichi non vi costò ella? Voi aveste da superare tutto ciò che vi potè opporre la diffidenza de' deboli , la fraude de' malvagi , il timore degli amici ed il senso del vostro onore,

<sup>(1)</sup> Fontanelle, Elogio di Vauban.

il quale è in Voi tanto più grande, quanto Voi siete più ardente amatore della pubblica felicità e più rispettoso del giudizio de Savii. Ma l'Italia, comechè Voi niuna ne ricercaste mai, vi diede la più dolce ricompensa, che sola il Saggio della più ritenuta modestia non può, nè dee rifiutare: ella gradì e adottò la vostra invenzione. I Magazzini da conservare il grano, altra vostra invenzione di più universale e di assai ancora più grande utilità, furono in tutto il nostro Regno con tanta caparbietà da prima oppugnati, con quanto ardore e pubbliche benedizioni sono ora da per tutti fabbricati. Ma la divina vostra invenzione della Stufa è quella, di cui quanto è maggiore l'utilità, la quale non al nostro Paese soltanto ed all'Italia, ma a tutta l'Europa ritorna; altrettanto è stata e più grande la cura di condurla alla sua perfezione, e più lunga ed aspra la guerra che vi ha convenuto sostenere e contra gli orgogliosi derisori di tutte le nuove umane invenzioni e contra gl' invecchiati pregiudizi. Erano forse duemila anni, da che si ricercava lo scioglimento del problema della sicura e facile conservazione de'grani, derrata di prima necessità della vita umana; per lo quale problema sciogliere tutt'i Grandi della Terra avrebbero dovuto concorrere co' premii , e tutti i dotti coll'ingegno. Che si era pensato fino a'nostri tempi? Niente di sicuro: alcuni mezzi di gran fatica e di poca utilità, e moltissimo di magico. Se io dicessi, che la Provvidenza ve n'avea riserbata la gloria, come a colui che pel' vostro sincerissimo amore per la felicità del genere umano, più che tutti gli altri ne siete de-gno, io so che direi il vero; tuttochè a coloro,

a'quali meno il cuore e la virtù vostra è nota, potrebbe per avventura parere ch'io vi volessi adulare. În qualunque parte nulladimeno, che altrui piaccia prendere ciocchè io dico, questa gloria vi si dee. La vostra Stufa non è un progetto che voi avete proposto a'savii per tentarne l'esecuzione: ella è cosa fatta, il felice esito della quale è dimostrato dalla sperienza di più di 20 anni: è una macchina adoperata con incredibile utilità in molte parti del nostro Regno, che ora in Toscana (1), in Genova (2), in Olanda (3), con sollecitudine cercasi di fabbricare ; che finalmente i Francesi , feroci del loro ingegno, non solo non hanno sdegnato di ricevere, ma con grandissima diligenza si studiano di propagare per le loro Provincie (4). In tanto

<sup>(1)</sup> Il Signor Principe Corsini ne fa costituire una nella Maremma di Toscana.

<sup>(2)</sup> Il Signor Abate Celesia n' ha presa la cura per Genova.

<sup>(3)</sup> Il Signor Baron Rendorp n' ha voluto un modello per l' Olanda.

<sup>(4)</sup> Monsieur Marcchal n'ha costruita una a Colmar nell'Alsaia. Ecco una lettera colla data de'a di Ottobre 1753 ch'egli n'ha scriuta a S. Em. il Signor Cardinal Valenti Gonzaga. Perusade, que le bien public touche egalement Votre Eminence, quelque part ch il soit question de le porter, p'espere, qui Elle voudra bien ne point desapprouver la liberté, que je prends de n'adresser à Elle, et de la supplier treshumblement de couloir bien n'aider a perfectionner des commencemens, qui tendent a procurer aux Provinces de France un avantage infinidans la conservation de leurs grains.

Etant au Port d'Anzio chez Monseigneur le Cardinal Corsini, j'appris, Monseigneur, par Monsieur le Prince son Frere, que depuis plusieurs années, il y avoit aux environs de Naples, si je ne me trompe, une Personne, qui avoit

chi crederebbe che oltre alle lunghe di molti anni, minute e faticose sperienze, Voi aveste a

imaginé, et établié une machine, ou Etuve, au moyen de de quelle on dessechoit les grails: Que cette manœuvre les depouillant de toute leur humidité, et de leur principe de fermentation, ils se conservoient ensuite un temps infini, sans qu'il soit jamedis pluis question d'user d'aucune manœuvre, telles, que celles, que l'on employe comunement pour conserver les grains ordinaires. Monsieur le Prince Corsini me fit même l'honneur de m'ajouter, qu'il faitsoit usage de cette machine depuis plusieurs années, et que ses grains avoient parfaiement reusir années, et que ses grains avoient parfaiement reusir.

Je fis beaucoup d'attention, Monseigneur, à une decouverte, qui me parut pouvoir être d'un tres grande avantage pour nos Bleds de France, beucoup plus difficiles à conserver, que ceux d'Italie, par rapport à la plus grande humidité du pays. Et je pris la liberté de demander a Monsieur le Prince Corsini, s'il n'étoit pas possible d'avoir connoissance de cette machine. Il eut la bonté de m'adresser au General de Celesini à Rome; dont j'ai oublié le nom, qui étoit en relation avec l'auteur: et le Général voulut bien me procurer des Plans, et des Mémoires, qui m'ont donnée une connoissance parfaite de la composition de cette machine, des moyens de la mettre en œuvre, et des effets, qui devoient résulter des operations.

Ma charge me mettant a portée de voir , qu'il arriout souvent des accidents aux grains du Roi , j'ai pensé de proposer à Monsieur le Comte d'Argenson notre Ministre de tenter l'usage de cette nouvelle machine pour y parer, s'il étoit possible. Ce Ministre sentit comme moi, qu'il pouvoit en résulter un bien réel pour la conservation des grains, me chargeat de faire construire une des ces

Etuves, et de la mettre en oeuvre.

J'en ai adonc fait executer deux jusqu'à present, Monseigneur; la première conformement aux plans, que j'ai apporté d'Italie, à quelques changemens près, que j'ai jugé nécessaires pour une plus grande commodité. Les effets des manœuvers, que j'ai faites avec cette première etuve, m'ont conduit à perfectionner bien d'avantage une

Gen. Dic. Vol. III.

combattere col disprezzo di coloro che pel patente profitto di tutto il Regno più avrebbero dovuto interessarsi nella vostra gloria? Sebbene questo, che può parere invidia del vostro cuore, è stato, a dir vero, odio della nostra nazione all' utilità della quale era principalmente la vostra bell' opera indiricta, ed a cui voi l'avevate presentata: Perciocchè a voi ha oramai la maggior parte di Europa quell'onore fatto che vi si doveva, ma il nostro paese non ne ha ancora ricevuto quel vantaggio che gliene potea ritornare, se egli dalla sua Metropoli, come si conveniva, fosse stato incoraggiato a seguirlo. Io spero, che il Palorgio una di quelle macchine, che l'umano ingegno si ha fabbricate contro la rapidità del tempo, la quale voi con molta cura, fatica e spesa avete sì migliorata da poter servire in tutti i luoglii ed in tutti i siti; una macchina, dico, sì semplice e cotanto utile, voglia essere un poco meglio conosciuta e meno contrastata da' vecchi

seconde, que j' ai faite faire. Cependant malgré soutes ces recherches, it faut, que je à aye point encore esteint le point de perfection, que demande cette operation, puisque je, n' ai på parer à l'accident, qui est arrive à nos grains dans la memoire cyfolnte en caposant le ma-

nière, dont j' ai operé.

L'obiet est assez interessant por lui même pour tirer sur cet Evenement des éclaircissements, surs les quels on puisse compter, et pourque je puisse me les, procurer j' ai crâ devior récourir aux bontes, et à l'autorité de Votre Eminence; à qui surement il n'en sera point inposé dan le Compte, qui Lui en sera rendu. J'ose Veus supplier très humblement, Monsigneur, de vouloir bien me pardonner la liberét, que je prends. J' ai l'honneur d'être avec le plus profond respect. . . . Monseigneur, De Votre Emineace, . . Le très-humble, et très-obeissant Servicieur-Marechal.

pregiudizii, cotanto nemici della perfezione delle cose umane. Si loda la Scrittura e la Stampa per avere approssimati ad un indivisibile punto gli umani ingegni, e sì aver fatto l'uomo cittadino di tutte le presenti e le passate nazioni della Terra. La lode è giusta. Ma non è ancora più sorprendente che gli uomini destinati a vivere un secolo, abbiano inventati degli strumenti da sì prodigiosamente moltiplicarlo? Conciossiachè se il vivere, come i Filosofi dicono, non è altro che azione; e sono inanimate o morte tutte le cose, le quali sono d'ogni azione prive; l'aver trovati tali mezzi da fare in un secolo ciocchè senza quelli non si farebbe in cento, non è egli aver centuplicata la vita umana? Ma come che a questo fine mirino tutte le macchine, che l'uomo si ha fabbricate, per agevolare, accelerare e moltiplicare la sua azione; niuna nondimeno mi pare più per ciò acconcia, quanto il Palorcio, per la cui opera io ho veduto in coteste montagne di Vico fare in un giorno ciocchè difficilmente senza di lui farebbesi in cento.

Ma per ritornare al mio proponimento, sarebbe a desiderare, che si volessero adoperare i più potenti però più potenti mezzi da rinvigorire gl'ingegni, il coraggio e la industria degli abitanti di queste felici contrade; i quali sembrano inviliti ed impoltroniti. E ben ce ne avrebbe di molti e grandi ed comipotenti, per così dire, ove noi tutti insieme potessimo bene intendere i nostri propri e veri interessi, ed a sì bell'opera cospirare. Primamente, quanto potrebbero essi i nostri Grandi? Io prego umilmente Dio che a tutti coloro che più s'innalazano ne' popoli, e che più che ogni altra cosa possono nello spirito e ne' moti

della più bassa parte degli uomini, voglia inspirare quei lumi e quell'amore dell'umanità, senza cui è difficile che la nostra nazione si possa curare dell' avanzo di quei mali, ne'quali la barbarie de' trapassati secoli aveala gettata. Perciocchè se costoro giungeranno, quando che sia, a persuadersi d'una verità, per altro assai chiara e troppo dimostrata dalla sperienza, che gli uomini operano più coraggiosamente e più virtuosamente tratti dall'amore che forzati dal timore: più lusingati dal giusto premio delle loro fatiche che spaventati dalle non opportune minacce: più quando si reputano liberi che quando veggonsi oppressi : più quando sono menati con bell' ordine e con arte che quando sono spinti al bujo dal disordine; e così si dispongono ad accarezzarli, a spignerli colla generosità ed a promuovere i loro comodi ed i loro vantaggi, io tengo per certo, che noi potremo tra noi veder rinato, non il favoloso; ma il vero secolo dell' oro; in cui per una gloriosa emulazione di tutti, la giustizia, la fede, l'onestà, la fatica, le belle ed utili conoscenze . le arti ed i mestieri tutti . e sì l'abbondanza e la felicità pubblica trionsino del vizio, dell' ignoranza, dell' infingardaggine, della miseria. La forza della natura umana è elastica: ma questa elasticità è assai differente da quella ch' è negl' inanimati corpi. In questi non si desta che colla pressione; in quella co'nobili e dolci pungoli dell'amore, dell'onore, del premio. Ecco uno de gran mezzi da rilevare il coraggio e l'industria de' nostri popoli , senza cui tutti gli altri doni , che il Cielo loro ha si benignamente fatti, non potrebbero giammai portarli alla vera grandezza e felicità. Ma questo

mezzo quanto è più potente, tanto egli mi pare più difficile, per un antico pregiudizio di alcuni, i quali allora si credono più grandi, quando si sono più lungamente separati dal consorzio di coloro per cui son grandi. Se mai loro capitasse in mano questo mio ragionamento, io li prego rispettosamente, che vogliano con serietà considerare primamente, che l'uomo separato dal consorzio degli altri uomini, è sempre il più piccolo e'l più debole degli esseri mondani; e poi, che la prima e la più gran ricchezza e potenza di qualunque Stato, ed in conseguenza de'ricchi e potenti di tale Stato, sono gli uo-mini che lavotano, spezialmente gli Agricoltori ed i Pastori, i quali perchè per noi sudano e stentano, la ragione insieme ed il nostro interesse esigono, che siamo con esso loro umani, caritatevoli , e qualche volta ancora generosi.

. Il secondo mezzo è in mano a quella parte degli uomini, la quale è stata chiamata alla più nobile dignità, di quelle che sono ordinate al governo delle cose umane, qual è il Sacerdozio. Perciocchè se noi dopo le cure del nostro principale santissimo dovere volessimo quelle cose apprendere, le quali sono necessarie a rischiarare i nostri contadini ed artisti nell'uso de' loro mestieri, ed a sapergli animare alla fatica, noi potremmo apportare altrettanto utile a comodi della loro e nostra vita temporale, quanto siamo obbligati a cercarne per la spirituale; e forse anche per l'una e per l'altra; essendo difficilissimo che gli nomini i quali comechè in ogni stato sentano pungentissimi desiderii naturali, in niuno però sono meno atti a tenerli a dovere, quanto nel duro cimento, cioè che sie-

no virtuosi nell' estrema miseria. Molti sono de' nostri fratelli, la cui vita è presso a poco un continuo ozio, il quale non degno degli Esseri ragionevoli è meno ancora degno di coloro che per lo stato, ove sono, debbono essere i più rischiarati di tutti gli uomini, ed i più gran cooperatori alla comune felicità. Vi ha degli altri, a cui dopo i loro ordinarii esercizi resta ancora bastante tempo da impiegare nell' acquisto di quelle conoscenze che il basso popolo non è capace di procacciarsi da sè stesso. Per il che se noi volessimo avere la pazienza ; dirò ancora la carità , di apprendere l'Agricoltura , la Teoria del Commercio, la Storia della natura ; la Meccanica, ed altrettali utilissime Scienze, e di far penetrare nella gente più bassa i frutti di tali lumi, noi non faremmo niente che mal convenisse al nostro carattere, e potremmo arrecare al nostro Regno quel giovamento che difficilmente può avere da verun' altra parte di coloro che l'abitano. Conciossiachè tre essendo le mire di coloro che tra di noi s'applicano allo studio delle Lettere , il Sacerdozio , la Medicina , il Foro eled essendo le due ultime classi sì nelle azioni loro tutte impiegate, che niente pare potersene altro di diverso genere aspettare; noi solamente rimaniamo , dalla bocca de' quali il resto degli uomini i come la Legge della Religione e del Costume, così quegli ammaestramenti, che possono essere a tutti di una infinita utilità, può e dee sperare. Ma vi saranno forse taluni i quali stimeranno queste applicazioni e queste cure assai più basse di quel che loro si convenga. Se ci sono, io prima li prego rispettosamente che vogliono riflettere che non

si desidera da loro che pongano la mano alla vanga o agli altri strumenti delle Arti, che si dicono vili; ma solo che si studiino a saper essere di guida e di ajuto a coloro che per sostegno loro e nostro le professano. Può egli essere chê ciò sia stimato o troppo o vergognoso a' figliuoli d' Adamo, a cui Dio il futuro stato del genere umano svelando disse, che avrebber dovuto mangiar del pane intriso nel sudore de' loro volti? Poi li prego a considerare che gl'illustri antichi Patriarchi, molti de' quali erano eguali a' gran Re, non ebbero a disdegno di esercitare la Pastorale e l'Agricoltura, le due arti fondamentali e di prima necessità di tutti gli Stati : che. Dio non iscelse sempre Re ed i Pro-feti d'Israele delle nobili stirpi, ma qualche volta ancora chiamolli dalle mandre e dal contado: che i primi Apostoli della nostra adorabile Religione si son gloriati d'essersi procacciato colle loro mani ciocchè loro bisognava per vivere : che i santi Anacoreti della Tebaide sostenean la vita colle Arti : che i primi Istitutori de' nostri Ordini monastici prescrissero a'doro Monaci il lavoro, e ch'essi loro lo insegnarono coll' esempio : che S. Basilio tra le regole della vita cristiana e monastica niuna tanto ne inculca quanto quella di dover lavorare, commendando l' Architettura , l'arte de' Falegnami , de' Fabbri , e con ispezialità l'Agricoltura (1): che molti Ecclesiastici e Religiosi de secoli passati e del presente hanno esercitata ed esercitano tuttavia con gloria loro e delle loro nazioni Pe sopra ogni altra dell' inclita nostra Italia,

<sup>(1)</sup> S. Basilio Regole diffuse, domanda 37,

la Pittura, la Scoltura, il Basso Rilievo, l'Architettura, la Nautica, l'Astronomia, l'Ottica, la Meccanica, il Livello, la Farmaceutica, la Tipografica, l'Agrimensoria, l'Agricoltura, ed infiniti altri o rampolli, o allievi delle Matematiche e della vera Fisica, che fanno le nazioni non solo illustri, ma ricche, grandi e potenti.

Finalmente io m'indirizzo alla sì grande e sì studiosa Gioventù del nostro Regno, come al terzo mezzo che più che ogni altro può fare il lume della nostra nazione, ed animarvi e reggervi quella industria della cui necessità si è tanto parlato. Se ella quanto è di nobile e grande ingegno e quanto desiderosa del vero sapere, con altrettanta dilipenza voglia mirare il vero fine delle Lettere, ed a quello costantemente tener dietro; io son sicuro che ella può essere il più grande ed il più potente strumento della grandezza della comune Patria. Io siccome la amo con paterno amore, così la prego che voglia considerare, che se ella si sente tratta dall' utile, da niun' altra parte può aspettarne maggiore per sè e per gli altri quanto dal promuovere le buone conoscenze e le Arti in quella classe degli uomini, onde i primi ed i più necessarii comodi della società dipendono: se dall'onore, che non può altronde sperarne maggiore; poichè il vero onore e la vera gloria non è altro, secondo che un gran Savio ha detto, che la fama de' benefizi che ha da noi il pubblico ricevuti (1): se dal piacere, può ella ignorare quanto sia grande quello delle vere conoscenze e spezialmente dove elleno sieno utili al genere umano? Harno i

<sup>(1)</sup> Cicerone.

Saggi un sesto Senso ignoto a coloro che pongono tutta la lor felicità nel soddisfare gli altri cinque, troppo dal volgo conosciuti, e da molto più di quello che ad esseri ragionevoli si conviene, allettati e adulati. Questo senso com'è de' più delicati, così i suoi piaceri sono insieme i più intensi e i più durevoli, sinceri, equabili. La natura dell' uomo è tale che quasi tutt' i suoi piaceri corporei sono preceduti, e non pochi anche seguiti o da dolore o da tristezza. I soli piaceri dell'animo sono quelli che sono esenti da questa legge, perchè i soli beni dell' animo sono sceveri di ogni mescolanza di qualità maligne. Alcuni Filosofi han detto che i nostri piaceri nascono dalla conoscenza di qualche bene che ci appartenga (1). Egli è verissimo; e questo dimostra, che debbono essere grandissimi quei , che derivansi dalla coscienza della grande e retta ragione, impiegata alla nostra ed all'altrui felicità, che è il più gran bene e la maggior perfezione dell'umana natura; perciocche ella c'innalza infinitamente sopra ciò ch'è corporeo, e ci approssima alla prima per-fettissima nostra Cagione. Gl'ignoranti si fanno beffe de'dotti , quando odonli parlar tanto de'piaceri che si gustano nella scoperta di qualche bella ed utile verità. Ma gl' ignoranti son privi di questo sesto Senso, nè n'odono memorare i piaceri, che come i ciechi quelli che noi sentiamo nel guardare il maraviglioso teatro del Mondo che ci circonda. Ma per avventura io parlo a coloro che ne sono più di quello ch'io stimo persuasi, ed i quali forse non desiderano an-

<sup>(1)</sup> Cartesio.

ch' essi che un poco più di facilità ed un poco più di favore nell' unirsi a muovere la gran macchina della nazione, ed ispignerla a quel segno di grandezza che tutti desiderano, Egli sarebbe in vero a desiderare che noi avessimo nella nostra Capitale, ricca e gloriosa di tanti valentuomini, un' Accademia di dotti che fosse a tutto il Regno comune, ed alla quale i Saggi di tutte le provincie, e spezialmente gl'illuminati giovani , più atti alla fatica , e più volonterosi, volessero e potessero comunicare le utili osservazioni e scoperte, ch' essi nelle diverse provincie avesser fatte, ed andassero tuttavia facendo su la moltiplicazione, il miglioramento, la perfezione delle Derrate, del Commercio, delle Arti : che i suoi membri ed i suoi alunni vi fossero animati col premio e coll'onore, finalmente che tutto ciò che fosse stimato degno del pubblico ; se gli comunicasse nella nostra lingua. Egli è incredibile, pare a me, l'utilità che potrebbe la nostra nazione ricavare da un' tal semenzaio di scienze e d'ingegni. Ci sarà forse chi creda essere il mio un voto platonico. Per me io son persuaso e tengo per certo che voi non disconverrete, essere più difficile il vincere la nostra noncuranza di ciò che appartiene al bene comune, ed il nostro spirito di poltroneria, o il presente genio più compiacentesi delle sterili contemplazioni e de' pedanteschi studi, che delle sode conoscenze e dell'azione alla quale siamo nati, che l'ottenere ciocchè io desidero, quando noi volessimo intraprenderlo con zelo e con coraggio. Chi può chiamare un voto platonico quel che noi veggiamo tra tante nazioni, e con tanto utile e gloria praticar-

si? Manca per avventura a noi l'ingegno, o un Principe il quale secondi i nostri non fantastici desiderii? La nobiltà e la grandezza degli spiriti di queste fortunate provincie è troppo per sè nota, e noi abbiamo un Principe che, come Voi medesimi nell'ultima vostra lettera mi scrivete, non possiamo formarcelo migliore col pensiero. Gli abbiamo noi giammai proposti i veri e gran vantaggi, e la vera gloria che per la nostra nazione, e per lui, che sì saviamente e sì amorosamente ci governa, potrebbero derivarsi da un sì nobile stabilimento? Pochi, ma generosi Giovani dello Spedale di S. Giacomo, i quali un raggio di quella luce accendea che suol portare le Genti a vera grandezza, avendo avuto il coraggio e la filiale confidenza di far pervenire fino al Real Trono i loro desiderii per un' Accademia delle Scienze Mediche, trovarono nel Monarca e ne' suoi savii ed onorati Ministri tanta accoglienza, fervore, protezione, ch' essi n' erano quasi pazzi per l'allegrezza, e noi dubiteremo, che fossero per incontrar minor favore sì giuste preghiere di tutta la nazione? Quali dunque più nobili e più celesti disposizioni a promuovere il bene de'suoi fedeli e rispettosi vassalli potremmo noi in lui desiderare? Per il che io son certo che se qualehè cosa manca all'intera felicità della nostra Patria, quella è la volontà e l'industria nostra, la quale se noi non sappiamo porre in moto ora che sì belle e sì favorevoli occasioni c'invitano, e che noi possiamo a santa ragione credere, che sieno celestiali doni; forse che noi inutilmente le cercheremo un giorno, e piangeremo i mali della nostra vergognosa trascuraggine. Anime,

gérmi del Sovrano dell' Universo, penseremo noi giammai come conviensi alla nobiltà della nostra origine, all'eccellenza della natura che partecipiamo, ed alla grandezza del nostro fine?

Ultimamente io pongo per sesta causa della ricchezza, potenza, e felicità d'ogni Popolo, il Buon Costume, o quel che colui disse incoctum generoso pectus honesto; e credo che Senofonte non fosse per disconvenire, aver lui omessa la più efficace; anzi essere tutte le altre inutili, dove questa manchi. Imperciocchè la gente di mal costume non solo non esercita quella parte d'industria che a sè tocca, e che unita con quella di tutti gli altri è la più potente cagione di rendere uno Stato ricchissimo e fertilissimo; ma attraversa ed impedisce eziandio in infinite maniere quella de' buoni. La storia , per cui meglio conoscesi l'uomo che per qualunque ragionamento de' filosofi, ci ha spesso dimostrato che dovunque il numero de' cattivi, ha troppo superato quello de' buoni, ed in conseguenza il potere delle leggi conservatrici dell' ordine e della forza delle Repubbliche; ivi i più grandi imperi sono rovinati, e le nazioni di ricche ed opulente son divenute le più miserabili, ed in brieve serve dell' altre. S. Agostino nella sua bell'opera della Città di Dio ha giudiziosamente osservato, essere stata questa una delle più efficaci cause della decadenza dell' Imperio Romano. Egli addiviene a' grandi Stati ciocche alle private famiglie, le quali tutt' i Politici considerano come de' piccoli Stati , la grandezza e ricchezza de' quali dipende dall' unità , dalla bontà e dall' industria di tutt'i membri. Le famiglie le più poyere, se sieno composte di probi ed onesti nomini, sono industriose, economiche, tranquille; per le quali virtù marciano a passi giganteschi alla grandezza e potenza; e le più floride e potenti, dove la disonestà, il mal costume ed il disprezzo delle leggi che siegue indivisibilmente i pubblici vizi s'introducano, si troyano in brevissimo tempo ridotte alla mendicità ed alla schiavitù.

Nè si creda che le Leggi, anche armate, le quali come Aristotele osserva, non hanno avuto luogo tra gli uomini, che per mancanza della naturale onestà e probità, e perciò della vera amicizia, sieno un bastante mezzo da ritenere un imperio ed una nazione ruinante per la improbità e pe' vizi della massima parte de' suoi Cittadini : imperciocchè quando gli uomini sono a tal segno di nequizia pervenuti che non vogliono far del bene che a forza, essi non faranno mai che il poco che le Leggi comandano, e ciò fino a tanto che veggono la mano vendicatrice sul loro capo; la quale non così tosto si sarà un poco rallentata ( non essendo possibile che i regolamenti umani conservino perpetuamente il primo lor vigore), che, come un fiu-me a cui la forza dell'argine ceda per un momento, la scelleraggine, ed in conseguenza la desolazione e la miseria coprirà e devasterà tutto: Quindi è che i più savii Legislatori avendo per esperienza conosciuto che la Religione e la Virtù sieno di maggior forza a conservare ed ingrandir gl'imperii che le Leggi le più rigorose e le più potenti Armate; non hanno niente omesso, perchè coloro a cui comandavano fossero sì educati ed istruiti che le Leggi servissero loro più di regola di sapere che di freno di vivere.

Son perciò da gran maraviglia preso, quando io considero, come uno de più gran Politici de nostri tempi (1), il quale non ignorava che la corruzione del cuore sia una delle più gran cause della ruina delle nazioni (2), abbia po-tuto scrivere che la virtù, necessaria al governo Repubblicano, sia inutile nelle Monarchie. Che? Hanno forse solo le Repubbliche bisogno d'ordine per conservarsi ed ingrandirsi? O nelle sole Repubbliche la mala fede, l'ingiustizia, la disonesta, l'irreligione, l'Epicureismo, ch' egli crede aver sì guasti gli animi de' Romani e sì spossate le loro forze, e portatili finalmente alla schiavità, possono quello rovesciare, ed apportare la ruina e la desolazione? È noto che la Sapienza, che tanto ci commenda lo Spirito Santo nelle divine Scritture, non è che l'integrità e la santità del costume. Di questa sapienza è scritto ne' divini Proverbii, che lei sieguo. no le ricchezze, la gloria, la grandezza, la potenza e l'osservanza della giustizia (3): ch' ella mantiene gl'Imperi ed i Principati (4). Conchiude adunque, che essendo la purità de'costumi e la virtù il mezzo più grande e più valevole a far rifiorire gli Stati, ed a far godere de' doni della Natura e dell' Arte agli abitatori della Terra; e pel contrario il guasto costume,

(3) Proverb. VIII , v. 18. Mecum sunt divitiae , et gloriae , et opes superbae , et justitia.

<sup>(1)</sup> L'Autore dello Spirito delle Leggi.

<sup>· (2)</sup> L' istesso nel libro della grandezza e decadenza de' Romani, cap. 10.

<sup>(4)</sup> Per me Reges regnant, et legum conditiones juxta decerment. Per ma Principes imperant. ibid. v. 16. 19.

i vizi , le scelleraggini , la più frequente cagione per cui i popoli si sbandino, le terre restino deserte ed inculte, si corrempano i mestieri e le Arti, la pubblica e privata tranquillità si turbi, e si perda il frutto più bello di tutte le umane fatiche, ch'è la pace e la serenità dello spirito; niente dovrebbero intraprendere con maggiore zelo gli uomini di Lettere, nè a verun' altra cosa tutto il loro ingegno e le loro forze più vigorosamente indirizzare, quanto alla migliorazione del costume; perchè l'amore, la buona fede, la giustizia regnassero tra gli uomini. Io ardisco dire, che quando le Lettere in una nazione tra gli altri suoi fini non risguardino questo come principale, elle non sono nè vere , nè utili. Perciocchè chi può ignorare che le vere Lettere, a parlar senza i rigiri delle scuole, non soppeltro che la ragion perfetta ed adulta, ve le alla conservazione, a comodi ed alla tranquillità e felicità degli nomini? La ragione, per cui noi dallo stato fanciullesco, inetto a farci mirar diritto il nostro fine e conoscere i mezzi più acconci per conseguirlo, a quello di virilità e di senno passiamo? Chi inoltre potrà negare che senza la virtù dell'animo noi non sappiam tener dietro la nostra meta, cosicchè le cose istesse fatte per lo mantenimento e perfezion nostra, si convertano in nostra distruzione, non altramente che agli stomachi guasti i più sani cibi si trasmutano in veleno? Ond'è che io credo che di tutti gli uomini di lettere quei soli sieno degni dell'augusto nome di Savio, e delle lodi che al sapere si debbono, i quali nello stesso tempo che si studiano di rischiarare la ragione de' popoli risguardo al-

le cose che appartengono immediatamente a' vantaggi della vita corporea, procurano o di stillare o di destare ne' cuori umani i celestiali semi dell' amicizia, della fede, della pietà, della verecondia, della modestia, della giustizia, dell'umanità e di tutte le altre divine ed umane virtù : e che tal nome e tali lodi non possano attribuirsi agli altri che o per istolta prodigalità, o per impertinente adulazione. Che se poi ci fosse un paese nel quale i Filosofi e gli altri dotti tutto lo studio loro ponessero in combattere la pietà e la giustizia, e co' loro costumi e colle loro dottrine e dispute cercassero di trarre gli altri nella irreligione, nel dileggiamento delle santissime leggi della natura e di Dio; costoro lungi dal dover godere un sì autorevole ed onorato titolo, niuno credo ne sarebbe nè più vile, nè più infame, che loro comiusta ragione non si dovesse. Poiche dunque to è la virtù ad ogni Stato necessaria che senza di lei possono poco essergli utili tutt'i doni della natura; torno a dire che niuna cosa è per sè di maggior gloria, e di maggiore utilità per la Patria potranno fare coloro che alle Lettere s'impiegano, quanto ingegnarsi per ogni mezzo da far rifiorire la virtit e la civiltà. E come ciò ottiensi men colla forza delle Leggi che coll'istituzione, siccome noi di sopra abbiam dimostrato; è perciò da procurarsi con una savia educazione e coltura di questa sì preziosa derrata dell'uomo da che egli comincia a sbucciar dal suo guscio. Ma e' pare che noi abbiam maggior cura delle nostre teste di fuori e di alcune peregrine piante, che sono per avventura ne' nostri giardini, e di ogni altra cosa che per noi serve, che dell' uo-

mo per la cui conservazione, comodi e piaceri son quelle fatte, Plutarco, nel dotto libro dell'educazione de' fanciulli, si maraviglia come noi, e rimprovera a' Grandi del suo tempo un costume che ha dell' inumanità e della stoltezza: conciossiachè fossero quelli soliti di tutti i loro servi, de' quali avevano delle greggie, quelli preporre all'educazione de'lor figliuoli che non ritrovavano ad altre cose atti, come non al Negozio, non all' Agricoltura, non ad altre Arti: con che, dice questo savio Filosofo, pare che pongano i loro figliuoli tra le cose più vili del loro patrimonio. E certo è una ignoranza troppo brutale il non conoscere che di tutte le cose le quali ci appartengono, niuna sia per noi e per il pubblico di maggiore importanza, quanto i nostri sigli. Per la qual cosa dovrebbero i nostri Savii tra i più santi loro doveri porre la ricerca dell'ottima educazione ed istituzione de' fanciulli e de' giovani, e tra per li loro esempii , e per brievi e chiare scritture farla penetrare da per tutto. Crederei inoltre che niente meglio potesse a ciò conferire che quelle Scuole di leggere e di scrivere sopra da noi mentovate. Ma si vorrebbe attentamente pensare a scegliere de' Maestri non solo saggi, ma di volto e tratto gentile e d'ottimo costume; ed oltracciò che sapessero pulitamente parlare e scrivere la lingua nobile d' Italia : acciocche non avessero più a danneggiare che coltivare e portare a perfezione questa tenera nobilissima pianta. Io ho esservato che i fanciulli per fino agli otto e dieci anni formansi lo spirito assai più sul volto, su i gesti, sulle mozioni, sul tuono di voce, sull' aria tutta finalmente di coloro con cui con-

versano, massimamente ove abbian di quelli stima e timore, che su le più belle e le più sante ragioni del mondo. Ed è perchè in questa prima nostra età può in noi assai più il senso e la immaginazione, ed in conseguenza la imitazione, che la riflessione e la ragione. Il perchè coloro i quali amano, com'è il dover di ciascuno, veder crescere nella virtù e nella civiltà questo seminario della Città, debbono a tutto ciò por mente, e niente tralasciare, perchè queste sì delicate creature, le quali son più soggette ad esser guaste che ogni altra cosa che la Terra produce, non sieno da veruna parte corrotte. Manca di molto, a dire il vero, in questa parte il nostro Regno. I Maestri di Scuola pongono poca cura a studiar l'urbanità e l'aria nobile, piena di verecondia e de' tratti d'onore : sovente i loro moti, gesti, tuono di voce, e tutto il lor volto che suol esser lo specchio de'ragazzi, spira tutt' altra cosa che gentilezza; la loro lingua è più frequentemente un gergo corrotto de'varii dialetti del nostro Regno. che la bella e nobile della pulitissima Italia: finalmente dirò io, che il lor costume sia sempre il più puro ed il più santo. In oltre quasi tutti si studiano di coltivar assai più la memoria de' loro allievi che la ragione ed il cuore. Un solecismo o barbarismo in lingua Latina è da loro più severamente punito che molti a' gentiluomini sconvenevoli barbarismi ed irragionevolissimi solecismi di ragione e di costume. Si adirano anche spesso, gridano, e fanno degli schiamazzi in testa a' loro allievi, li battono senza misericordia, e li trattano più da servi che da figli : tutte cose più atte a fare o stupidi ,

o villani , zotici e feroci i ragazzi , che ad allevarli nel sapere, nelle virtù, nella nobiltà. Questi medesimi difetti trovansi ben anche spesso ne' padri, o nelle madri di famiglia. Io ho sentito dire a molti di costoro un proverbio, che fa disonore agli esseri ragionevoli, che i fanciulli si curano colle mazze: Bisogna ch'essi ignorino quanta sia la forza dell'amore e dell'onore e del rispetto, che naturalmente si ha per la gravità del costume ; o che amino d'allevarsi più degli stupidi, o feroci servi, che degli amanti onorati e gentili figliuoli. Io conchiudo che se noi non pensiamo un poco meglio all'educazion de' ragazzi, egli sia difficile di veder fra di noi fiorire la vivezza dello spirito, la gentilezza, la nobiltà, il sapere e la virtù, ed in conseguenza la vera nostra felicità. Io non posso, quanto si converrebbe, ammirare in questa parte lo studio e l'attenzione degli Spartani. Mi pare che essi soli tra tutte le altre nazioni avessero conosciuta la grande Arte dell'educazione. Aveano trovata la vera Agricoltura degli uomini, così per ciò che appartiene all'animo, come per quel che risguarda il corpo. Essi vi pensavano e prima di nascere e dopo nati. I saggi Agricoltori scelgono i semi , esplorano la terra , e la coltivano, prima di commettergliene. Licurgo avea fatte delle leggi che regolavano, quali mogli ed in quale età convenisse prendere : come dovessero prepararsi prima di concepire: come esercitarsi quando fossero gravide : ciocchè avesse a farsi de'fanciulli poiche fosser nati: in che maniera educarsi nelle diverse loro età (1). In

<sup>(1)</sup> Senofonte e Plutarco...

una parola, avea conosciuto che niuna derrata sia in Terra, di cui dovesse prendersi maggior cura, quanto quella per cui tutte le altre son fatte; ed avea ordinato che la di lei coltura dovesse accompagnarla quasi in tutto il corso della vita. Pel vigore di queste leggi e di questa si savia educazione, la piccola Repubblica di Sparta pervenne alla gloria di farsi rispettare da tutta la Grecia e dall'Asia.

Ma i nostri Maggiori che hanno fatto essi in questa parte, che meriti le nostre lodi ed i nostri ringraziamenti? Vi ha delle Terre nel nostro Regno a paragon delle quali potrebbero parer culti e gentili i Samojedi. Il leggere e lo scrivere vi è stimata cosa miracolosa: l'urbanità e la pulitezza delle maniere non ha fra essi nè idee, nè vocaboli : la loro nobiltà, come ne' secoli della più rozza barbarie, è tutta posta nella forza: la morale vi è salvatica in modo, che non pajono esser Cristiani, se non perchè battezzati. Ma tra questi Tartari trovansi non per tanto fatte delle stupende spese, la quarta parte delle quali, quando fossero state impiegate con giudizio, avrebbe potuto renderli eguali a' più civili ed a' più saggi d' Italia. In un villaggio di mille anime un Obelisco che adornerebbe una Capitale, è un mostro che può essere argomento a' posteri della forza de' loro maggiori, ma non del loro sapere. Una scuola delle prime Lettere, un collegio d'Arti, che avessero migliorata la loro ragione, ed i loro costumi, avrebbero costato meno ded avrebbero fatto quell' utile alla Patria de' loro fondatori che non le possono fare le più superbe fabbriche del mondo; e sì gli avrebbero resi degni delle benedizioni e delle non adulatrici laudi de'loro nipoti (1). O figliuoli degli uomini (dice lo Spirito Santo), a voi io grido (2): lasciate le vostre fanciullaggini (3): seguite gli ammaestramenti della sapienta, e non le ricchezze: la dottrina e non l'oro (4). La vera gloria e la vera grandezza non è che del saggio; e lo stolto trova la sua ignominia nelle cose per cui credeva esaltarsi (5).

Ma io ben m'accorgo, riveritissimo Signor D. Bartolommeo, che Voi siete oggimai ristucco di

(1) Ecco le cure d'una Nazione, che gl' Inglesi medesimi, a' quali appartiene, tengono in conto di Barbara. Il Parlamento ('di Bublin nell' Ibernia ) ha stabilito , che si diano 20000 lire sterline per rendere navigabile il fiume di Ban . . . . 20000 per perfesionare il canale di Newry, 4000 per fare una grande strada dalle miniere del Carbone sino a Laughneagh . . . . . . 10000 per le riparazioni del Ponte d' Esser : 10000 per far rifabbricare l'Università di Dublin : 500 per lo sostegno delle Scuole . . . . 1000 per lo Spedale degli esposti per farvi rifiorire il commercio delle fabbriche de drappi: 1000 al Signor Delemaine, che fa imitare i lavori di Faensa di Olanda, altrettante al Signor Grifith pei lavori delle tele colorite; 1375 per la società della fabbrica delle tele di Cambrai: 500 al Signor Siggan pei filatoi di seta : altrettante pel Signor Sexton cartajo di Lemerick ec. Questi sono i modi, che fanno culte, ricche, e potenti le Nazioni. Lettere di Dublin de 26 di Novembre 1753.

(2) Prov. VIII. v. 4. O viri, ad vos clamo, et vox mea ad filios hominum.

(3) Ibid. cap. IX. v. 6. Relinquite infantiam, et ambulate per vius prudentiae.

(4) Ibid. cap. VIII. v. 10. Accipite disciplinam meam et non pecuniam: doctrinam magis, quan aurum eligite. Melior est enim sapientia cunctis pretiosissimis, et omne desiderabile ei non potest comparari.

(5) Ibid. cap. III. v. 35. Gloriam sapientes possidebunt:

stultorum exaltatio ignominia.

DISCORSO SOPRA IL FINE DELLE SCIENZE questo mio più del dovere lungo, rozzo e rincrescevole ragionamento, ch' io ho scritto più con zelo de' veri vantaggi della mia Patria, che con sapere e con arte. Per il chè vi prego che poichè siete non men fervido amatore del pubblico bene che magnanimo e compassionevole dell' altrui debolezza, se non altro, gradiate almeno il mio sincerissimo desiderio di giovare altrui per quanto le mie forze sostengono. Che potrei io altro di meglio fare nello stato in cui sono? Che se gli studiosi giovani che rendono sì illustre l'età nostra leggendo questa mia qualunque scrittura, si sentiranno animati dal generoso stimolo di gloria e dal desiderio della vera così privata che comune felicità, e si disporranno a concorrere con tutte le loro forze a sì nobil' opera; forse ch' io mi potrò con qualche ragione lusingare di aver parte almeno del mio dovere fatta, e di non essere dell'intutto inutile peso alla Terra, in ira al Sovrano Reggitore degli uomini, e in disprezzo a'saggi ed onorati miei concittadini. Voi intanto, i cui giorni debbon essere tanto amati da Dio, quanto cari alla nostra Patria, vivete felice, amatemi, e siate persuaso che l'amore, la gratitudine, la venerazione ed il rispetto ch' io vi debbo non sieno per terminare colla presente vita.

Fine del terzo ed ultimo Tomo.